

# RELAZIONE

DELLA VISITA

ALLE TERRE DANNEGGIATE DALLE ACQUE

BOLOGNA, FERRARA, E RAVENNA

PER DEPUTAZIONE DI NOSTRO SIGNORE

## CLEMENTE PAPA XIII.

FELICEMENTE REGNANTE

DAL PANTONIO LECCHI

Della Compagnia di Gesù , Matematico delle LL. MM. II.

DAL SIGNOR TOMMASO TEMANZA

Architetto della Sereniffma Repubblica di Venezia

DAL SIGNOR GIOVANNI VERACE
Architetto di Sua Alezza Reale il Gran Duca di Tostana

E LORO CONCORDE PARERE Esposto dal medesimo P. Antonio Lecchi, e da tutti tre sottoscritto.



INROMA

MDCCLXVII.





## INDICE

#### DEGLI ARTICOLI, E DE' SOMMARJ DELLE MATERIE.

Nformazione preliminare. Esempio memorahile dell'inalorazione del Po granda nella Paduja. Proposizione del Pieno.
Linea d'induvazione di Reno; indicata, a prosperita dalla natura del fume a qualunque altra, e giussificata col fatto.
Divissone di tutto il Pieno. Froro sisperita in Estit particolari. Eseta del Dati certi dalla Visita Conti. Sperienzadell' minore di sust'i fiumi nel Po di Primaro proposta dal
Giussimi, e solianto essenzia in massima parte in questi
ultimi tempi. Suo ossio sicuso. Condizione migliore de gusteriori Scrittori.

#### PARTE PRIMA.

Fondamenti della linea di Primaro .

#### ARTICOLO I.

Della capacità del Po di Primaro. Regole falle contrapole allevere interno alla capacità de fiumi per rapporto a loro Infiuenti. Capacità del Primaro dimofrata dal fatto dell'unione de maggiori Influenti nel fuo alveo, cioè del Reno, Idice, Savena, Santerno, Serio, ed ultimamente del Lumone. Fingimento pusico del Reno, cho entre nel Primaro afilla a falla, e como per lambicco.

#### ARTICOLO IL

Elame delle falle regole idroftatiche de' moderni Oppositori contrapolte alle were del Guglielmini, e di tutri gli Scrittori. Elpanfioni del Primaro, e fuo difarijamento a defra a cagione d' altezza maggiore alle fue Piene secondo il Guglielmini. Massima unica per impedire gli interrimenti delle torbide. Sistema inustitato a crudelte di inondare le Campagne per manda el ecque dei toverenti chiarsificati in Primaro. Consiglio del Guglielmini per rimettere il Lamone nel Primaro. San diversime rovinossa dali Guglielmini, e gli ossenzia i simui in Primaro propossa dala Guglielmini, e gli ossenzia felicemente in massima parte, e soltanto da persezionarsi. Descrizione geografica del paese inondato dalla riva destra. disarginata del Primaro. Sua estensione molto maggiore del Pag. 26. Polefine di S. Giorgio.

#### ARTICOLO IIL

Se il Po di Primaro fiafi interrito dalle torbide dell' Idice dopo la Visita Conti . Col paragone delle sezioni della Visita Conti si dimostra , che il Primaro dopo l' unione dell' Idice congli altri Influenti si è scavato notabilmente il suo fondo fin dove corre incaffato fra rive alte, ed arginate; e dove corre difarginato, ed anche difalveato, si dimostra che un qualche piccolo interrimento deve ascriversi non alla torbidezza dell' Idice , ma alle false Massime de suoi Regolatori . Contrary effetti dell' unione , e difunione delle acque correnti . Tavola de scandagli della profondità di Primaro da. Argenta fino al Morgone . Sperimento della torbidezza dell' Idice . Regolamento erroneo del Po di Primaro . Alla Rotta di Reno, e non all' Idice deve ascriversi l'interrimento del Cavo Benedettino, per il quale l'Idice continua tuttavia il Pag. 37. suo corso fino allo sbocco in Primaro.

#### ARTICOLO IV.

Se alla ficurezza del Polefine fia, non che di vantaggio, ma di necessità l' arginatura destra del Primaro . Paradosso agl' Imperiti. Difarginamento fa un effetto contrario a quello, che si pretende . Da quali forze proceda lo scavamento del letto de fiumi . Errori degli antichi Architetti nelle diverfioni de fiumi , e de' moderni Direttori nelle diverfioni , e nelle Rotte artifiziali del Po di Primaro. Osservazioni dell' unione di più Influenti nell'alveo comune, e del Lamone. col Primaro, e de suoi effetti . Accrescimenti uguali d'acqua non fanno uguali alzamenti del fiume . Sperienze , ed offervazioni del Castelli. Unico caso delle velocità proporzionali al corpo delle acque nel fistema del Gennete . Diristo , e prasica di tutte le genti nel riparo de' fiumi . Disordine pubbliso non fa prescrizione. Straordinaria depressione degli argini del Polefine, e Tavola delle loro altezze. Alzamento di 4piedi di più prescritto all' argine finistro, e nuovo disordine dell' abbandono degli argini vecchi scoperto nella Visita. Pag. 5 1. D'al-

#### APPENDICE.

D'altri più rilevanti difetti dell'argine finifio in quel tratto di Primaro, che immediatamente i appartiene alla difefa delle Valli di Comacchio da' Molini di Fio fino alla Chiavica d' Umana. Confronte di questi con gli argini della.
Camera Applotica. Savamento ingliato, e pericoloj della terra dal piede dell'argine nell'ultimo fuo rifarcimento.
Argini fenza vipari alle corrofoni fenza larghezza di bafr. fenza la giufa inclinazione. Custodia di questi argini
a chi debba confegnarsi per securezza dell'interesse disposica. Passi o colo per le Valli di Comacchio. Pag. 67

Pag. 67

#### ARTICOLO V.

Della pendenza del Reno dalla Rotta Panfili per la linea di Primaro fino ad incontrare la comune orizontale del pelo baffo del Mare a' Molini di Filo, e delle due cadenti nelle massime escrescenze di Primaro da' Molini di Filo al Mare . Pendenza di Primaro decifa dal fatto della sua velocità in tutti gli fati . Nuove sperienze . Il dubitare della sua pendenza. è una protesta contro il fatto. Dalla sola livellazione Consi si dimostra , che la pendenza di Reno dalla Rotta Panfili fino a' Molini di Filo, cioè all' incontro del pelo baso del Mare è di once 14 🕆 per miglio . Si dimostra , che in Primaro questa pendenza sarebbe eccessiva. Esfetto dell' unione del Reno con la Samoggia paragonato a quello dell'unione sua coll' Idice , Savena , Santerno , Senio , e Lamone . Si dimofira, che da' Molini di Filo ba principio un nuovo moto accelerato di Primaro , spinto da due cadenti . Quanta forza abbia all'accelerazione la fola cadente del pelo , fi dichiara. col corfo di Po grande . Si spiegano due fenomeni dell' ultimo tronco, i quali sembrano opposti, cioè, accelerazione maggiore, e pendenza di fondo affai minore. Offervazione generale dell' Abate Castelli . Tavola delle successive cadute della superficie di Reno per ogni miglio nell'ultimo tronco. Altra nuova cagione dell'accelerazione de fiumi ne loro sbecchi .

#### PARTE SECONDA.

Metodo delle operazioni da prescriversi all' inalveazione di Reno dalla Rotta Pansii per la linea di Primaro sino al Mare.

#### ARTICOLO L

Serie delle operazioni fino al Poggio Lambertini . Nereffità , qualità d' un supremo Direttore. Prevenzioni necessarie all' intrapresa delle grandi inalveazioni . Stabilimento del letto de' fiumi opera della natura in più anni . Reno già inalveato nelle sue altissime colmate. Per qual ragione la nuova cadente qui fi desermint non dal sermine , ma dal principio dell' inalveazione di Reno . Descrizione , e misure dell' altezza delle colmate alla destra , ed alla sinistra di Reno sino al Poggio . Ingiusto progetto di continuare le colmate . Prescrizione delle arginature, e delle loro dimensioni, e distanze e della larghezza dell' alveo, e della golena. Regola... generale da ofervarsi in tutte le seguenti arginature. Prolungamento della coronella fulla destra lungo il margine delle Valli . Cateratta allo shocco del Riulo . Metodo di applicare le forze del Reno ad i feavarfi , e dilatarfi il Cavo fino alle Valli del Poggio.

#### ARTICOLO IL

Serie delle operazioni dal fine del Cavo Paffardo nelle Valli del Poggio, e di Malalbergo fino al principio della Via Nuova , e del Cavo Benedettino . Stato prefente delle colmate nelle Valli del Poggio, e di Malalbergo. Reno difalveato in quefle Valli . Metodo d'inalvearlo senza il dispendio de' scavamenti . Rive manofatte con frati di fascine verdi, e loro attitudine ad accrescere gl'interrimenti . Principio di scavamento fatto dal medefimo corso di Reno reso più veloce tra le sponde . Esempio di simile pratica d' inalveazione già eseguita nel Cavo Passardo. Uso delle boscaglie nel regolamento de fiumi disalveati, e loro mezzo potentissimo per la formazione delle rive. Nuovo prolungamento delle arginature nelle Valli del Poggio, e di Malalbergo. Difficoltà mossa dall' equivoca denominazione di Valli . Metodo di dar fermezza agli argini su' fondi instabili . Esempio degli argini del Po grande . Pag. 102. AR-

#### (VII)

#### ARTICOLO III.

Mecodo del tiadatamento del Cavo Benedestino . Cominnazione di Reno e de anale della Vi Nuova, e e ed Cavo Benedetino . Ottima idea , ed utilità di questo Cavo . Necessità in que tempi dell'argine circondario nel passaggio di Reno per la Valle di Gandazdo. Cogioni del pion intervinento . Si ristitato altre stale dictrie . Scavamento da sarsi con limitazione . Avavertimento generale in tuste i e arginatura delle nuovo inalveazioni . Abbandomo delle Roste del circondario della vella . Proposta di megsine con il Reno ne sinoi propri argini . Dalle colmate di Reno si già stabilito il sonda caltre volta inflanda della Valle . Prastica di dar ferenzaza. agli argini ne sondi corroli. O Operazioni contemporane dello scavamento , e del nuovo argine . Idice rispabilito nel sono divoc . Corso dell' dice nel Cavo Benedestino . Pag. 109.

#### ARTICOLO IV.

Della inalvezzione del Po di Primaro da perfezionati dallo sboc co del Benedestino al Morgone fino al Marc. Epitogo de provovo dimenti generali flaggerii nella prima Parte. Trafproto del Cavedone di Marrara al Morgone. Utilità di questo trasfporto al Polisfine di Sciargio. Prefervamento dalle inondazioni del Tragbetto, e rifrarmio della Guardia dell'argine finifiro per otto miglia. Scolo felice della Valle di Marrara, e del Poggio. Arginamento della Guardia del Primaro morto, e si ne rende la ragime. Inutilità, e infufficante del Progetto di addirizzare il Primaro. Netesfinà dell'arginamento fulla sponda destra del Primaro dal Morgone vorso il Marc. Netsfinà di rishabiter l'argine della riva si-nistra del Longuistrio me alla Chavita d'Umana. Pag. 116.

#### PARTE TERZA.

Delle operazioni, che riguardano il regolamento degli scoli delle Campagne situate alla destra del Reno.

## delle Campagne fituate alla destra del Reno. ARTICOLO UNICO.

Ricordo di Domenico Caffini per rapporto al regolamento degli festi. Evento contrario al dispono degli Architesti del Bendettino mella direzione di Zena, e di Finmicello. Approvazione della Botte fosto il Idice. Prasica univerfate del pagsaggio delle acque sotto il fondo de fiumi. Arginamento della riva destra del Primaro fino allo sbocco della Beccara, e da questo sbocco fino all'argine sinistro della Quaderna. Unione della Quaderna con la Centonara . Canale della Beccara preservato dalle torbide , ed espansioni di Reno , e de' torrenti . Situazione della foglia della Botte fotto l' Idice . Condizioni favorevoli a questo scolo . Dicerie false , e celebre. sentimento del Grandi . Cateratta allo sbocco della Beccara, e sue porte, le quali da se si aprano, e si chiudano dal peso delle acque . Paragone de' scoli in Po grande con quelli di Zena , e di Fiumicello nel Poatello . Errore di Massima , ed offervazione del Guzlielmini intorno alle acque rigurgitate . Preparazione del canale della Beccara agli scoli superiori della destra di Reno . Accrescimento di larghezza al medesimo canale . Risposta alle difficoltà de Leggisti contro la Botte. fotto l' Idice . Servitù necessarie alla umana società , e giusto compenso per la deviazione dell' Idice nel Cavo Benedettino . Risposta ai sospetti interno alla Rotta di Savena , ed all' abuso della Botte . Due partiti per la Rotta di Savena . Secondo progetto più sicuro del primo . Risposta generale, che provoca allo sperimento della Botte, e sue condizioni. Scolo più universale, e livellazioni dallo Scorsuro fino alla soglia della Botte sotto l' Idice , ed alla soglia della Beccara . Incontro della Savena, e del Naviglio, e Botti per lo scolo Pag-121. Superiore.

#### APPENDICE.

Dello fcolo più mirecciale simo a Marc. Trittità d'uno scolo più universale priagato simo al Marc, per asciugare le pianure Ravegnane più basse. Problema dello scho delle Campagne. di Pisi immodate. Sivostimento datone dal Casselli Applicazione al casse mostro e la companya dello scolo al Marc matte più basse so di quello in Primaro. Basserza della sboccatara quanto conferisca alla selicità degli scoli ancer più tontani. Oservazione del Casselli, che conferma la sigha dottrina. Avvertimento del Gaglielmini interno a più scoli uniti in un solo alveo.

EPILOGO, E METODO

Delle operazioni da premetterfi ordinatamente l' una all' altra in quella ferie d' anni , che richiederà la perfetta inalveazione, di Reno fino al Mare.

10 Infor-



Informazione preliminare. Divifione di tutto il Piano. Errori scoperti ne Fatti particolari. Epoca de Dati certi dalla Visita Conti. Sperienza dell'unione di tutt'i Fiumi nel Po di Primaro proposta dal Guglielmini, e soltanto eseguita in massima perte in questi ultimi tempi: Suo esito sicuro.



N questa preliminare Informazione staci permesso d'introdurci con un paragone nacci in capo sil campo della nostra Vistra si con un paragone, o che pare una semplice fantasia del passaco, ma è anzi un modello, che ci porge, dell'inalveazione di tutt'i siumi, o specialmente del Reno,

e dimodra mitabilmente quanto vadano errare le più fublimi teorie, quando non pofano il piè fermo fu fatti, e fu gl' infegnamenti della natura delle acque correnti nell'incamminarle al Mare. Figuriamoci adunque, che a' Filofofi di quella vetufa età, quando l'antica Padufa occupava il vadro tratto di codefte Provincie dai Colli della Romagna fino all'Adice, e forfe anche più oltre, nel mezzo delle, quali fu poficia edificata la nobilifima Città di Ferrata; figuriamoci, che a que' Matematici, a que' Periti, a quegli Architetti delle acque, de' rimotifimi tempi d'allora, foffe flato propofto il gran

problema di fludiare le maniere di afciugare una palude cocanto flerminata, e d' inalvezre il Po al Mare, e que' tanti fiumi, e torrenti, ch' entro vi fi confondevano i e fingiamo inoltre, che alla concorde decifione di quelli fi fofte unicamente rifervato dalla natura l'efito di si grand' Affate; e gli è certifitmo, che farenmo ancora da capo, ed affogari, nelle acque fi vedrebbero in oggi tanti delizio, e valti paefi del Polefine, e di Perrara. Imperocchè quanti fvariatiffimi progetti per più fecoli fi firebbero inutilmeme propofti, e rifitutati, gli uni contrari agli altri ; quante linee d'inalvezione al Mare fi farebbero titare da lonani se diverti punti e chi vi avrebbe voluto condurre tutti gli altri fimini particolari ad isboccare

nel comune Recipieme di Po; e chi farebbefi oftinato a voler perfuddere non pocerli trovare, nè ideare un comune ricettacolo, che foffe capace di ricevere tutti gli Influenti di Po; e di mandatti inalveati al Mare. Egli è vero, che fi farebbero detre bellifique cofe, nell'occafione del contrafto di tanti fublimi ingegni; ma la Padufa farebbe ancora quella ftefififina di prima; e mentre da' Popoli fi piangerebbe l'universila defolazione, le controversife de' Progettisi, diverrebbero vieppià accele, e per colmo de' mali i loro volumi cre-

sciuti sarebbero a dismisura.

La natura però ben più fagace di quante teorie si possauo combinare da Filosofi , seppe già ella , col proseguimento de' tempi , colmare le paludi, e da quell'universale concorso, e mischiamento di tanti fiumi , Po , Adige , Tartaro , Reno , e molti altri superiori, venne ella, o a separarne alcuni, incamminandoli al Maro, o ad inalvearne molti in un alveo comune, di quella capacità, che loro conveniva, e questo fu il Po grande, rassertandone il fondo, ove eon alzamento, ove con iscavamento, per dargli quella pendenza, ch' era dovuta al corpo delle acque, ed alle materie, che conduceva. E di quante utilissime scoperte, alle quali non sarebbero giammai arrivati per più secoli ne loro contrasti i Filosofi tutti, di quante nuove regole idrostatiche ci arricchì il corso di questo fiume in un fol fatto. Il Po già da se inalveatosi al Mare fra le sue colmate dimostrò, che a gran fiumi un'assai scarsa pendenza di fondo basta per iscaricarvisi; dimostrò, ciò che poteva parere un assurdo, che nell'ultimo suo tronco superiore di molte miglia allo sbocco in Mare il gran fiume vi corre, ancor più che altrove, rapidamente fopra un fondo, non che orizontale, ma acclive ancora, supplendo al difetto della cadente del fondo con una molto più grande cadente della superficie; onde le Piene accelerate di movimento si spia-

Esempio memorabile dell' inalveazione di Po nella Padusa .

Proprietà dello sbocco in Mare de' gran fiumi . fi fpianano, e fi abbassano di altezza, con quel progresso medesimo, con cui si vanno accostando al Mare.

Tanto è vero, che pur troppo incognite ci fono le leggi immutabili della natura nel corso de' fiumi , e che le nostre teorie saranno sempre lontanissime da quelle vie segrete, che tiene la natura nell'incamminare i fiumi al Mare. Onde a noi non rimane altro, che lo studio di tener dietro a quel movimento, a quegli effetti, ed a quelle indicazioni, che ci va scuoprendo la natura delle acque correnti in qualfifia caso, o problema particolare. Su questa base certiffima noi abbiamo appoggiato i rifultari della nostra Visita nell' affare commessoci d'inalveare Reno, e tutti gli altri fiumi, i quali ora cofoirano a' danni di tre ubertofe Provincie. Ed ecco a che riduccfi tutto il nostro Piano. Noi sulla faccia del luogo ei siamo sinalmente afficurati, che, mentre da un fecolo e mezzo fi vanno divisando sempre nuovi, ed ingegnosi ritrovamenti, mentre si vanno proponendo nuove linee, fulle quali fi contende della preferenza da tanto tempo, la natura forda a tant' inviti, a tante lufinghe de' più chiari Scrittori della nostra età, ed inesorabile nelle sue leggi, ha già quasi inalveato il Reno nelle sue medesime alluvioni dalla Rotta Panfilj pel Cavo Passardo, e nella parte superiore del Bendettino sino al Po di Primaro al Morgone; ed il fiume medefimo ci ha indicata la via, e condotta la linea, ch'egli preferisce a tutte le altre, e col fatto l'ha giustificata da quell' eccezioni, che gli si opponevano.

Propolizione

Linea d' inalveazione di Reno già indicata, e preferita dalla natura del fiume.

Imperocché avevamo prima e letto, e fentito dirfí, che il Primaro non era capace dell'unione di tutr' i fiumi, Savena, Idicea,,
Reno, Santerno, e Senio, e che le fue fezioni non erano uguali
a quelle del folo Reno. Ma da noi con piacere fiè veduro, cheaquesta, la quale altre volte chiamavafi farale unione di tutr' i mentovati fiumi nell'alveco di Primaro, fi è già fatta da molti anni inquà, fenza nemmeno avvederfene, con l'aggiunta di più del Lamone in tutro l'anno paffato, e ci fiamo chiariti che l'alveco di Primaro è capaciffimo di tutti questi, e di altri ancora, e che la natura colle corrosioni, da noi offervate, e con gli feavamenti, che riferiremo, e le lo va allargando a fue fiscle.

Si vociferava dapprima, che l'Idice întrodorto nel Primaro lo aveva colle fue torbide già riempito, con pericolo di traboccamento fu tutto il Polefine di S. Giorgio. Noi confrontando nella Vifiranoftra le fezioni, gli fcandagli, e le mifure della celebre Vifira-Conti, abbiam trovato, che il Primaro, dove già va incaffato, ed arginato, pi è fexavto il fondo ora due piedi, ed ora tre Pendenza di

Reno.

miglio.

- E giuffificata... Si negava arditamente da molti la necessatia pendenza di once 14 4 per miglio all'incominciara inalveazione di Reno dalla Rorta Panfili fino allo sbocco di Primaro al Morgone . Noi dall'irrefragabile livellazione della Visita Conti ci siamo certificati, che la pendenza, quale ha di fatto il Reno solitario dalla Rotta Panfili sino al Morgone, è anzi evidentemente soverchia, cioè di 20, once per
  - Si riclamaya da alcuni, che, se il Reno dalla Rotta Panfili inalveavasi nel Primaro, quivi almeno si scontrerebbe in un difetto notabile di cadura . Ma la medefima indubitata livellazione Conti ci toglie ancora da questo comune inganno, e ci dimostra che la cadente del fondo di Reno ripartita dalla Rotta Panfili fino al fondo di Primaro fopra i Molini di Filo, ove in tal fito arriva il pelo basso del Mare, è di once 14 ; per miglio; pendenza, che nonpuò desiderarsi maggiore al Reno solitario, non che al Reno già accresciuto da tant' influenti nel Primato. Il profilo poi della stessa livellazione ci ha scoperta non solamente la cadente del suo sondo, ma tanta cadente del suo pelo verso il Mare, che amendue le cadenti unite infieme, e cospiranti all'acceletazione delle sue acque,
  - danno al Primaro un rapidifimo movimento. E di quanti altti falsi racconti ci ha disingannato la nostra Visita . Erasi da noi letto in tante Scritture, ed al primo nostro arrivo in Roma ci veniva raccontato con ispavento, che il Reno già incasfato fra le fue colmate superiori nelle Valli, entrava ora nel Po di Primaro non più colle acque chiarificate, ma colle torbide, contro il sistema primiero del Cavo Benedettino, ed in tal caso ci predicevano funciti alzamenti del fuo fondo, e delle fue Piene, ed il foyvertimento di tutto il Polefine di S. Giorgio. Noi, con pace di tanti funesti pronostici, confessiamo di aver veduto bensi entrar torbido il Reno in Primaro in due Piene, ed ancor noi ci perfuadiamo, che vi entrerà sempre più torbido in avvenite. Ma tanto siam lontani dall'intimorirci di sì fatto fenomeno, che aggiungiamo ancora di aver veduto entrare nel Primaro l'Idice torbido, il Santerno torbido, il Senio torbido, e frescamente di avere udito esservi entrato torbidiffimo il Lamone per 1 1. interi mesi; e ciò nulla ostante ci siamo certificati con le osservazioni, che riferiremo, che il fondo di Primaro si è grandemente scavato, dove maggiore era l'unione di questi torbidissimi torrenti, ed il fatto ci ha dimostrato esfere verissimo l'assioma del Guglielmini, e de' veri Maestri della Sejenza de' fiumi, che più vale allo scavamento il maggior corpo delle acque,

Maffima certa degl' Idroftati-

quan-

quantunque torbide, che la loro torbidezza all' interrimento del fondo. Nè qui finiscono le false informazioni, che ci erano precorfe in Roma.

Su quante Relazioni , e Scritture fi erano ingrandite per lo paffato le altezze delle Piene di Primaro, ed il pericolo del sovverchiamento degli argini a finistra del Polesine? E noi stando a quello, che ci veniva prima rapprefentato, e descritto, credevamo d'incontrarci in argini altiffimi, i quali non lasciassero quasi più luogo ad ulteriore alzamento. Ma appena arrivati al Primaro nella Visita nostra. osferyammo tosto codesti arginelli , i quali rassomigliano semplici sponde del fiume e si alzano dal basso piano, dove tre, dove quattro, o foli cinque piedi , come apparisce dalla Visita Conti . A tal vista immediaramente ci sfumò dalla fantasìa quel magico ingrandimento di pericoli. Sebbene penetrammo ben presto l'occulto, e sagacistimo fine di volere ostinatamente tanta bassezza d'argini a sinistra. La destra riva del Primaro si vuole disarginata, ed esposta all'espanfione del fiume. Contro questo durissimo, ed inesorabile decreto del Polefine sclama il Territorio di Ravenna, e di Ferrara ancora. che si vedono inondati dagli spandimenti della destra riva di Primaro: Grida la Romagna baffa, e tutti pretendono di arginarfi alla destra. Or qui è dove osservammo con qual machina siasi fatta loro refistenza fino al dì d' oggi, e quanto l'artificiosa depressione degli argini del Polefine contribuilea a mantenere fempre defto in Roma il mormorio, e l'allarme, che le Piene sono già già vicine alla loro sommità; che gli argini del Polesine sono in guardia; che quando concedasi a' Ferraresi, agli Argentani, a' Ravennati il diritto di arginare la destra riva, addio argini del Polesine, addio le feracisfime fue pianure: il Primaro fe le divora.

Depressione degli argini del Polesine

E perchè?

Di somiglianti errori di fatto, e false vociferazioni ci ha levati d'inganno la sola Visita, che abbiam fatto ne due passar mest di Ortobre, e di Novembre nelle tre Legazioni ; e di n questo Proemio ne abbiam dato quì un cenno alla sfuggita, non meno perdifarmare i pregiudizi, che si soni fatti correre, ma per sicoprire anticipatamente all' EE. VV. quelle si al notro concorde semimente.

Difinganoo de' pregiudizj.

In poche parole diciamo, che un si gran difordine è riparabile nellaferie di pochi anni; che fi poflono afcingare rutte quelle immende Campagne, le quali fi chiamano Falli: Affermiamo, che il Reno dalla Rotta Panfili già fi è farta una gran parte della fius inalvezzione, e cavameno in mezzo alle fue colmate, e nel reftante fuo cocfo già chiaramente ci ha indicato la via, che fi è aperta; e fi va-

Epilogo del Progetto , che fi propone . olifonendo fino al Primaro con l'unione già farta de principali Influenti del Bolognefe, e della Romagna. Noi teniamo per cerro che farebbe per lo meno un grande azzardo il tentare ora altre linee diverfe da quella unica, fulla quale già corre il Reno, e vi fi sono incamminati da gran tempo tutti gli altri fiumi: Che qui non fa bisogno di nuove dispendissime escavazioni; ma basta che con l'arte fi pongano in opera le forze immenfe del fiume ad iscavarfi, ed ampliar-fi, e perfezionatfi la medefima sua già incominciata inalvezzione sino al Mare.

Divisione del Piano in tre-Parti

Edacciocchè l'EE. VV. comprendano in poche parole tutto quello, che verremo poscia partitamente dimostrando nel progresso, dividiamo il nostro Piano in tre Parti . Nella prima Parte si giustificheranno i fondamenti primari di questa linea, alla quale si è già incamminato il Reno con gli altri fiumi ; si dimostrerà la soprabbondante pendenza, non meno del Reno ad isboccare nel Primaro, che di questo ad iscaricarsi in Mare. Si dimostrerà la capacità del Primaro a ricevere, come già fa, nel suo Alveo, tutti gli altri fiumi, ed il Lamone ancora; ed allo stesso tempo si porrà in chiaro l'invecchiato errore di voler contendere tutt' ora al Territorio Ferrarele fituato fulla destra riva di Primaro, all'Argentano, al Ravegnano, al Bolognefe, ed alla Romagna baffa la naturale, e giuftiffima difesa di asginare la destra riva per impedirne l'espansioni di Primaro, e si dichiarerà con evidenza, che una tale difesa permessa dal diritto delle genti, oyunque corrono fiumi, niente può derogare alla ficurezza, ed a quella fomma gelofia, che possa aversi della felice, e privilegiata Provincia del Polefine di S. Giorgio.

La feconda-Parre-finia sussa dai riori impiegata nell'efforre la ferie di quelle operazioni , che giudichiamo opportune , per far buentulo delle medefime Piene di Reno , ed applicare le loro forze ad ificavarine l'incominciato Alveo , e a dilatado a mifura della porrata delle fue acque : E ficcome qui ad noi non fi preferive , ne fi vuole altr' opera , che quella , che fecondi , e cooperi al prefente corfo di Reno ; così le operazioni non fi faranno tutte in un colpo , e nel medefimo anno ; ma nel feguiro di alquanti anni fi alezcanno anginature dove il Reno ha già compire le fue più alte colmate ; fi permettera per qualche anno lo fapadimento , dove averun biogno di alzare maggiormente con gl'interrimenti fueceffivi il Piano dellea. Campagne inondate , ed a tenore dell'alzamento di quefte, fi vertanno prolungando le arginature dalla Rotta Panfiji fino al Poggio , e da questo fino al Primaro pel Cavo Benedettino : Con tale progressione del primaro pel Cavo Benedettino : Con tale progressi del primaro pel Cavo Benedettino : Con tale progressi della progressi della primaro pel Cavo Benedettino : Con tale progressi della progressi del primaro pel Cavo Benedettino : Con tale progressi della progress

Parte feconda. Metodo delle operazioni. grefio niente azzardofo, e feinpre ficuro, d'anno in anno fi potrarino afcingare fucceflivamente tutte le terre fuperiori , e con quelho regolaro metodo fi otterà quel vantaggio, che dec fempre averdi ni vifta nelle grandi intraprefe de' fiumi, cioè che qualifità particolare operazione efeguita in un anno, vaglia fempre di modello, e per coal dire, di ficurtà, a quella che fi preferiverà nell' anno feguente; e quindi la pratica ftefi delle fucceffive operazioni riparite in molti anni, darà nuovo lume, e fecuopiri à i pià facili ripeghi, per l'efetuzione di quelle, che reflano a farti. In quefta medefina feconda. Parte fi tratterà del Cavo Benedetrino, del fuo riadattamento, delle fue arginature nella Valle di Gandazolo, acciocchè ivi ancora decorra incaffito, ne fi rallenti di velocità coll'importuna fua diverfione nella Valle.

Parte terza...
Regolamento
degli fcoli delle
acque chiare.

La terza Parte sarà rivolta ad ispiegare la via , per cui si possano condurre gli scoli delle Campagne più alte ad isboccare ne' recipienti più bassi, o del Primaro alla destra di Reno, o del Po di Volano alla finistra . E quì si porrà in chiaro l'inganno di quelli , i quali pretefero di condurre immediaramente gli scoli, come Zena, e Fiumicello, ad iscaricarsi nell' alveo stesso del Reno, cioè nel Cavo Benederrino . I fiumi torbidi ordinariamente fi mantengono l'alveo più rilevato del livello delle Campagne adjacenti, le quali perciò non possono scolare in questi recipienti, e quindi al caso nostro applicheremo l'universale pratica del Veronese, Padovano, Vicentino, Milanefe, Lodiggiano, e Mantovano; additando qui minutamente come per canali separati dal Reno si debbano condurre gli scoli superiori del Bolognese ad iscaricarsi nel Primaro; e gli scoli inferiori del Territorio di Ravenna, e della Romagna baffa, ad isboccare dove il Primaro decorre più rapido, e più spianato verso la foce del Mare; e quì appunto si tratterà separatamente, se alle Valli di Dugliolo, e di Barigella, e delle Brugiate poffi, ed anzi debba concedersi l'introdurre i suoi scoli per una Botte sotto l'Idice, come si costuma con sicurezza in tante altre parti dell'Italia.

Botte fotto l' Idice .

Prima di rifarci da capo nella tratazione di questa materia, ei veggiamo aftettui a levarci d'intorno un'apparente, e popolarea pregiudizio, il quale ci sì è già mosso contro da certuni. Dicono questi, che il voler'oggi ricondurre il Reno nella linea di Primazo, alla quale si sempre preferite ad primi Matemazici del passifato secolo la linea del Po grande, incontrerebbe la taccia di troppa fidanza, e di volente supere più d'essi. Ma qui si risponde, che nell'appovance che da noi si fa, en el preferire a tutte le altre questa linea di Primache di volente supere più d'essi:

Difetto di sperienze a tempi del Guglielmi-

Metodo delle sperienze daro, non ci arroghiamo per ciò maggioranza di autorità, e di fapere fopra que' primi antichi Matematici ; ma folamente possiamo direcon verità, che noi siam più fortunati di loro, e diremo come. Quegl' insigni Matematici, l'autorità de' quali ora a noi si vorrebbe opporre , erano sprovveduti di sperienze per poter decidere in que'tempi, se il Primaro fosse capace dell'unione del Reno, e di tutti gli altri confluenti ; e lo stesso Signor Guglielmini nel celebre suo Voto confessa ingenuamente di non sapere, senza il lume della sperienza, fu quali principi si potessero stabilire nel Primaro le pendenze , larghezze, e profondità, quando il suo alveo divenisse comune a più fiumi torbidi da unirsi insieme . Propone egli adunque , che , quando non possa eseguirsi la linea del Po grande, ch'egli avea sempre anteposta a qualsivoglia altra, propone egli di tentare quella della linea di Primaro, a condizione però di afficurarfene prima ben bene per via di sperienze, se il Primaro ne fosse capace: Ecco il metodo delle fue sperienze. Consiglia egli , che dallo sbocco di Primaro in Mare, procedendo all'insù, si dia principio ad inalveare nel Primaro il Lamone, ed offervatone l'effetto favorevole di scavamento, e di allargamento, si proceda innanzi ad univvi Senio, poscia il Santerno, ed in fine l'Idice, Savena, e Reno; e se ripetendo ad ogni nuova inalyeazione le offervazioni fuddetre , l'esperimento fosse sempre favorevole a quelle, che restassero da farsi, si sarebbe in fine ottenuto un rimedio reale.

E qui si ristetta, che a ciascuna inalveazione da fursi non appone egli per condizione di allargare ogni volta l'alveo susseguente di Primaro. Il gram Macsfro della Scienza delle acque faspeva benissimo, che il Primaro a proporsione de novo insuenti si surobbe ampiliato il alveo di per se ; e che nessin attoritatio può preservere al concorso de novo si sumi quella dilatazione, che la natura delle acque correnti immediatamente si va ficendo o con lo feavamento del fondo, o con se corrossoni delle sive.

Sperienze fatte.

Ora quell' esperimento che sin dal 1709. desiderava il famoso Gugilelimini, ora s'è è già fatto ; e noi in questa parte stamo più fortunati di lui , perchè abbiamo ora que'lumi, che a lui mancavano. Il Senio già s'è introdotto nel Primaro; anche il Santerno gonfio d'acque nelle sue Piene ora vi sbocca; e di nquest' amon per buona sorte di questo medessimo sperimento eziandio il Lamone, con una portata d'acque fosse que quale di un mezzo Reno, per l'alveo suo vecchio vi si cè condotto per undici interi mesì, come ce ne samo afficurati nella Visita, con la diligente osfervazione del suo sbocco a

Sant' Al-

Sant' Alberto: Che più ! Già per il Cavo Benedettino fi sono introdotti in Primaro e Idice , e Savena ; e finalmente il Reno conrurre le sue Piene dalla Rotta di Gandazolo entra nel Primaro, e vi entra già quasi inalveato nelle sue precedenti alluvioni, le quali si va egli accrescendo in quelle belle pianure, che poi si addimandano Valli con abuso di vocabolo . Or quali sono gli effetti , che noi osfervammo nella Visita, dopo il concorso di tanti fiumi ? Il Primaro s' è dilatato nelle sue sezioni, e da noi si notarono le vestigia di recenti grandi corrofioni , dopo l'influenza di qualche precedente. Piena del Senio, del Lamone, del Santerno, del Reno: Noi dimostreremo in progresso il suo scavamento. In due Piene del Reno, dell'Idice, del Santerno, succedute sotto i nostri occhi, l'alveo di Primaro s'è veduto capacissimo per contenere tutte queste acque, e molte più ancora, e velocissimo allo stesso tempo per tramandarle al Mare . L' altezza delle sue Piene da noi osservate arriva a lambire poco più oltre il piede del piccolo irregolarissimo arginello del Polesine, e se alla riva destra disarginata notammo l'espansioni di Primaro per qualche tratto a danno dello stesso Territorio Ferrarese, si conobbe allo stesso tempo, che codeste espansioni vi sono, perchè fi vuole, che vi fiano; non già per ficurezza del Polefine, come dimostreremo a suo luogo, ma o per errore, o per certa antica sovranità di voler'assoggettare la riva destra, e di sagrificare quell'immenfo paese al comodo della sinistra riva.

Unione de' fiumi in Primaro.

Suoi effetti .

Or fe il Signor Guglichimi avefie veduto compito dopo tanti anni il propolto da lui fiperimento , come a noi è tocaco in fortedi vederlo , cettamente non avrebbe efitato punto di preferire la linea del Primaro a qualunque altra; molto più poi , quando full'appoggio d'una delle più efatte livellazioni, di quante finafi fatte per lo pafatto , qual' è la livellazione della celebre Vifita Conti , avefie egli potuto conofere , che la pendenza del Primaro è forpabbondante, come da noi fi dimoltrerà con tutta la defiderabil' efattezza , e verità.

Condizione migliore de' posteriori Scrit-

Su questi Dati non è un arroganza, non è una leggierezza, ma è una deliberazione accertatissma il voler conservare, e migliorare il corfo di trutti questi sumi nell'alveo di Primaro, e con ciò dare la salvezza a tante desolate Provincie.

Si aggiunge ancora un' altro rilevantifimo noftro vantaggio , quale non ebbero gli altri Scrittori , prima della celebre Vifita Conti del 1761. Quefta è quell'epoca felice, che finalmente dopo tante incertezze ci ha afficurati i Dazi , fia quali ora fi può ragionare con B Certezza de' Dati dalla Vifita Conti

certezza: Imperocchè egli è vero, che in tutte le antiche precedenti Vilire s'erano fatte livellazioni, s'erano fatti profili, s'erano prefe le sezioni del Primaro, e scandagliate le sue prosondità. Ma che? Siccome a tutti questi sperimenti o non erano intervenute le Parti, o non vi avevano fottofcritto, ed anche alcune operazioni s' erano accufate d' errore, come si verificò in qualche livellazione, così rimasero sempre oscuri, e ondeggianti i primi fondamenti di sì grand' affare. La fola Visita Conti ci ha finalmente tolta tutta l'ambiguità; mentre in quelta si ebbe il necessario antivedimento di far sì, che tutte le Parti contrarie facessero le medesime livellazioni si assicurassero de' medefimi scandagli , ed accettassero concordemente tutt' i rifultati della Visita. Di questo sommo vantaggio siam debitori alla vigilanza e zelo, e fommo accorgimento di Sua Eminenza il Signor Cardinal Conti Visitatore . Da quel tempo in quà non si contende più su' Dati, come facevasi per l'avanti, con grave pregiudizio degl'interessi delle Provincie.

Non farà dunque maraviglia, che noi non andremo vagando più nelle inctiricabili difune degli anteriori Scrittori; fe l'Idice abbia interrito Primaro; e cofe fimili. No: Il noltro Archivio, ed anzi, per
così dire, il folo Libro canonico; irrefragabile da confultari danoi in qualfufia occorrence quittione, farà la Vifita Conti, faranno
i fuoi profili, le fue livellazioni, le fue fezioni di Primato, e leprofondità, e le pendenze ivi deferitre. In vifta di quello gran modello abbiamo rinnovato i notti fiperimenti quali fiano i rifultati,
verremo in progreffo dichiarando. Così porraffi una volta il termine alle difipute, e fi difcorrerà fui fatto fempre maggiore d'ogni eccezione.

Prima però di porre fine a questa preliminare Informazione, ci cimane a fare uma onorata, cel ingenna confessione, ed è, che al difordine fisico di queste acque pumo non dubiriamo, che si posta trovare un reale rimedio; ma quamo al disordine morale, le nostre viste son troppo corte per sperne (uggerire il riparo i Imperceche, chi portrà mai affoggettare al pubblico bene tanti disparatissimi interessi pri vari ? Non vìna al Mondo calamità cotanto grave, che non sia d'un ricco patrimonio ad altensi pochi. Chi è possessore di belle colline, vedrà di mal occhio asciugare le basse pianure. Quanti ne passe, e ne stipendia il loi dissoni del Reno dissaveno? Persino i Battifanghi, ed i Pescatori non ci saranto benevoli. Ma quanto più di guerra ci si moverà dagli Servitori riscladati in qualche partito? Come portremo sodissisare ancor a questi, per quanto da noi si

Contrarietà de'privati interessi.

dica ,

dica, e fi ragioni? Certe conversioni letterarie non fi possiono sperare così di leggieri. E poi una sì lunga controversia access da un fecolo e mezzo tra Popoli confinanti ha guasho talmente tra esti il singue, ed inaspriti gli animi, che agli uni non può andare a verso il vannaggio degli attri, quantunque procutano con loro indennità.

Da uno fuodo si numeroso di gene di partito s'attraversferanno le deliberazioni tutte da prendersi in prò delle Provincie, e si portà in uso quella sempre vittoriosa, ed ingannevole machina de' nuovi ricorsi, i quali da un fecolo e mezzo non hanno celsizo giammai di fare un buso gioco. Si dira, che la giameza anon des precipitars si ebe vogliono esfere udisi: Ma a che sine? Per ridire il già detto cento vole: per ritesfere sempre l'itessa e con esta suviluppare le trattazioni favorevoli alle Provincie. Si cercheranno dilazioni, ed il rempo sira poi quello, che non può ottenessi dalla ragione, ciocome altre volte, di ostettare ogni così, e sempre tornar da capo.

Tergiveria-

Che più ? Siccome la fazione in altri tempi è giunta a segno di collegarsi perfino coi Confinanti per farne sospendere le prime meditare inalveazioni di Reno; così al presente non si risparmia il potentissimo artifizio delle alleanze almeno interne, e si tirano in iscena le Valli di Comacchio, fi mostra zelo per gl'interessi della Camera Apostolica, e il va disseminando, che l'unione di tutt' i fiumi in-Primaro soverchierebbe gu argini di quelle Valli, e porterebbe le torbide alla rovina d'una sì ricca pescagione. A questi basta poi un falso allarme per deludere qualsifia deliberazione. Del resto fanno eglino benissimo, che l'unione de' primari fiumi già s'è farta in Primaro molti anni fa, fenza che nemmeno se ne avvedessero; fanno che gli argini delle Valli di Comacchio per tutto quel tratto, che s'appartiene alla giurisdizione, e custodia del Signor Fermiere della pescagione, cioè dalla Chiavica d'Umana fino al Mare, fanno, che questi argini sono gelosamente guardati,e sicurissimi,ed impenetrabili a qualunque Rotta,non meno per l'altezza,che per la grande loro folidità, e difesa dalle corrosioni: Ma sanno ancora che quella parte d'argini superiori tra Molini di Filo,e la detta Chiavica d'Umana di loro giurisdizione, minaccerà sempre il pericolo d'una Rotta, non al Polesine, ma alle fole Valli di Comacchio: Che questo pericolo è sempre in loro balla di farlo più proffimo, come avvenne nel 1716. con danno della fola pescagione, per essere quivi gli argini e gracilissimi, e bassis fimi, e mal custoditi: Sanno, che questa è la chiave maestra per ischiudere tutt' i venti più procellosi, ogniqualvolta si faccia parola della linea di Primaro, e che forse ancor questa volta, come nel

Alleanze in-

Pretefii falfi, e

1716.,

1716.; una qualche topinata , o trapelamento d'acque ; o melo più l'indolenza del Bartifingo cutode, militera la or favore, eziandio in acque baffifime: Che quando ciò avvenga, o foltamo fi minacci, la buona fortuna darà loro in mano l'atme folità dell'intereffe delle Valti di Comacchio, Cambiando il vero intereffe della Camera Apoftolica con altro apparente, ed ingamevole, come da noi fi dimoftera in progreffo. La fanchezza poi di a fatte fostilifime trame nasce dal fapere, che pochifimi fi sono trovati ful polto: Che a chi non giudica sul fatto in sonigitari controverse, e si può imporre impunemante; che a bouno coro la maggior parte degli Uomini fenenzia si rumori popolari; e tanto basta per tiratsi dietro un gran secuito di suposifica il antoro Progreto.

Fazioni infuperabili dalla Ragione . Or qui è dove veracemente confessiamo, che noi non siamo da tanto da poter superare queste triplicate trincèe di Contraddittori . Il Reno farà molto più docile alle nostre domande s ed anzi le nostre ordinazioni faranno fempre uniformi alle fue leggi. Ma la concordia degli Uomini, e la vittoria delle fazioni da noi si dispera. Questa si otterrà, non dalla ragione, ma dalla forza, e prevalenza del Principato, le di cui mire non hanno altro berfaglio, che la pubblica. felicità: Ed appunto questa vittoria è gia riferbata all'alto configlio, e provvidenti fimo zelo dell' EE. VV. Voi ci chiamatte da rimote. parti dell' Italia nostra per far scelta di Giudici non mai per l'addictro involti nelle fazioni del Reno: Voi ci spediste alla Visita, avvalorandoci co' più saggi dettami di prudentissime istruzioni. Noi prefentiamo ora all'EE. VV. il nostro concorde parere veramente imparziale, cioè un frutto, ch'è tutto vostro, e del vostro zelo, e configlio . E qui dove avrà fine il nostro travaglio, avrà il suo felice incominciamento la serie delle vostre paterne provvidenze, la riordinazione de' passari sconcerti del Reno, e, quel ch'è più arduo in ogni affare, la pronta, e non contraftata elecuzione d'un rimedio reale, ed a tutti egualmente benefico.

Scrittori non...

Refta finalmente da avvertirfi, che non potrà recarcifi a colpa d'arroganza, fe in tuna la traccia del noftro Piano noi, eccettuatine i primi Maefiri della Scienza delle acque, rifiparmieremo di citate vertano di tanti egregi Scrittori, i quali hanno illustrato la prefente controversia del Reno, massimamente negli uttimi tempi. Ciò, chea peraltro farebbe fiato a noi e di piacere per quella fomma venerazione, quale ad effi portiamo, e di grandi uso per dare col loro credico maggior fermezza a nostri pareri. Ma in questa invecchiatacontroversia pur troppo ferace di fospicioni, una verissima considerrazioeazione ci ha resi cauti dal neppur nominare alcuno de più rispettabili Scrittori di qualfifia partito, per tema, che dal volgo non fi c.e lesse, che la loro grande autorità ci avesse potuto piegare alquanto da quella imparzialità, che ci è naturalissima. Noi adunque entriamo a scrivere in quest'affare, come se la prima volta se ne trattasse. I fonti, da quali si derivano i nostri ragionamenti, non altro fono, come abbiam detto, che le sperienze della Vista Conti, ed inoltre il testimonio de' nostri occhi, e di quanto ci hanno essi certificato sul sito : onde le nostre prove saranno e semplicissime, e niente ricercate. Nè d'un affare cotanto grave, e serio vogliamo quì farcene un campo di gloria, con divagarci in fottigliezze più atte ad annebbiare, che a rischiarire il vero. No! A voler decidere di questa importantissima controversia ci bastano le generali notissime massime idrostariche; ci basta il vero staro del Reno da noi veduro: e ci basta quell'inesorabile giudice, che è il senso comune, a cui fuole fempre appellarsi, chi ha una buona causa tra le mani.

Fonti delle

L'ultima avvertenza da noi si soggiugne per nostra apologia. Noi quì ci troviamo in un'affare popolare, del quale parlano tutti, e tutti scrivono, perchè tutti in causa propria si danno ad intendere d'essere da senno Idrostatici. Scrive il volgo, e scrivono i veri, e dotti Professori : Se con questi solamente si avesse a convenire, la controverfia farebbe presto finita, le comuni massime non ci sarebbero contraftate, e le nostre conseguenze si dedurebbero con ogni brevità, e precisione. Ma con questi noi non abbiam di che piatire. Gli errori, sì, d'un volgo indocile, faranno que' foli, che quì prenderemo di mira. Non parrà dunque strano che a ricondurre questi sulle vie del buon senso, e de' primi principi del regolamento de' fiumi si debba da noi porre in opera un treno più strepitoso di prove, ed uno stile ancor più penetrante di quello, che converrebbesi ad una letteraria, e pacifica differtazione. Noi fiamo in debito di farci fentire, di farci intendere ancor da quelli, i quali fono fordi alla ragione, o più veramente vogliono esferlo per privati loro fini, o per vecchie rivalità.





## PARTE PRIMA.

Utti quelli, i quali una volta fi mifero in capo di volere ad ogni conto contraddire alla linea d'inalyeazione di Reno, dalla Rotta Panfili per il Po di Primaro fino al Mare, fi viddero sempre astretti a dover ricorrere agli ufati artifizi di clamorofi pregiudizi, che ne farebbero derivati a' danni delle Provincie. Nè altrimenti farebbe loro rittícito d'impedirne fino ad ora la preferenza di questa sopratutte le altre. Imperocchè chi s'è trovato sul posto per ispiare il genio del fiume, avrà già offervato, che il Reno medefimo fu questa direzione ci presenta il vero disegno di quel corso, ch' è il più conforme alle sue immutabili leggi: Avrà veduto, che per questa linea fi è già in parte scavato l'alveo, nel quale noi ancor' abbiamo navigato ne' due diversi suoi stati d'acque alte, e basse: Che si è già formato le rive, e le golene con le altissime sue colmate: Che si è già scelta quella pendenza, che è la più favorevole allo scarico delle sue acque. Attesi sì rilevanti vantaggi, chi oserebbe di opporcifi ? Adunque quanto più plaufibile parevane agli Oppofitori l'accettazione di questa sopra tutte le altre lince, tanto più forti machine vi adoperarono a combatterla, a screditarla, ed a metterla in mala fede, almeno presso il volgo; ed il contrasto vieppiù si accese, allor quando negli ultimi tempi fi progertò, e poscia si eseguì il celebre Cavo Benedettino, il quale altro non è che un secondamento, ed una continuazione del corfo già preso dal Reno, e da tutte queste acque verso il Po di Primaro.

Adunque in quelta prima Parte si dimostreranno ad una ad una le fallacie delle varie opposizioni sinora fattesi in diversi generi, ed allo stesso.

Scopo della prima Parte. ftefio rempo entreremo a flabilire i veri fondamenti, fa quali la natura del fiume fi è da molto tempo preparata la fua medefima inalvezzione. A combartere però o l'inganno, o la rivalità delle fazioni contrarie , le teorie non andranno mai difgiune dalle prove di fatto le più autemiche: Imperocchè le prime convincono foltanto gl'intellerti già difpodi il vero i le feconde atterrano ancor le tefte più indomite, le quali contraltano la verità conofciuta. Le fole irrefragabili feprienze fatte fiu gli occhi del Contradditrori medefimi fon poi quelle, che fiano ammutolire le loro loquacità in quella forta d'invecchiate, ed implacabili controveffie.

## ARTICOLO I.

#### Della capacità del Po di Primaro.

#### SOMMARIO

Regale fulfe contrapofle alle cure intorno alla capacità de fumi per rapporto a los Influents i Con quali mezzi la natura fi faciliti un maggior fiarico d'acque nel recipiente di minor larghezza. Dimoffrazioni, e teorie inustili a chi fi è già fiffato in capo immobilimente la fua combiufono. Fasto antenito del Reno indiveato nel Primaro dall'anno 1693. fino alt 1738. Unione già feguita di tutti gli fuffuenti, cioè di Reno, el dilete, di Sevena nel Pe di Primaro dopo la coffruzione del Cavo Benedettino. Fingimento peetico del Reno, eb'entra nel Primaro a filla a filla, e come per lambieco. Fipanfont di Reno nelle pianure, le quali fi chiamano Valli, non impedifono la corrente viva, o fa filone di mezzo. Ofervazioni, e defeny fu sta froposito.

En Nra in campo la prima oppofizione, cioè, l'incapacità, com' cfi dicono, dell'alvoc di Primaro a porer tievere, e Carciacar il folo Reno, non che le Piene di tanti altr' Influenti, che vanno uniti al Reno, cioè Savena, Idice, Samermo, e Senio. Per dimoftrame l'incapacità, gli Oppoficio fi fanno dapprima a mifurare la larghezza del folo Primaro per farne pofcia il rapporto alle fezioni di ciacuno de particolari fiumi, ma fegnatamence alla larghezza molto maggiore del folo Reno. Finalmente piantano quelta Maffina idroflatica per modo di affioma fenza la menoma prova, che a voler rendere il Primaro capace de' fuoi diverdi finaleuti; gli fi rende neceffinia una larghezza, fe non quale alla fomma delle larghezze di tutti, almeno più grande di quella dell' filipuente maggiore: E quindi il Po di Primaro con una fezione infatti minore di quella del Reno, ch' è il maggiore de'fuoi Influenti, non farà mai capace di contenere le fue Piene.

Regola faifa, ed arbitraria .

Da quali principi, ed offervazioni fiafi da quefti dedotra una tal regola, fu quali Autori l'abbiano letta, chi può fisperto ? Più veramentepuò crederfi, che fe la fano acconciata in capo, fol perche favoriva l'intento d'efcludere Reno dal Primaro: Ed o vera, o falfa che fia,

Pares Lindle

sia, basta poi loro che si adatti alle teste volgari, alle quali può parer verofimile. Del resto non fa bisogno d'essere un grande Idrostatico per conoscerne la sua falsità. Quanti fiumi principali al Mondo si contengono in sezioni di largbezza molto minore di quella del maggiore de loro Influenti? L'amplezza del fiume Brembo nelle fue Piene quant'è maggiore di quella del fiume Adda nel Milanese, che n'è il recipiente ? Quanto sterminato è il letto, per cui decorrono le Piene del Serio, le quali vanno ad isboccare nell' alveo incomparabilmente più angusto del medesimo fiume Adda ? Quanti torrenti, e fiumi conducono le loro Piene con ranta espansione delle loro acque, e larghezza di letto, che supera il doppio la larghezza del Po grande, entro cui vanno ad isboccare? E quì si avverta, che ne' citati esempi non meno l'influente,che il fiume principale decorrono colla fteffa condizione di fondo od ugualmente ghiarofo, od ugualmente terreo, e cretofo: Sebbene innumerabili fono gli efempi di questo genere, i quali convincono di falsità l'arbitraria regola, che si fingono a loro proposito. Sia pure il Reno uno de'maggiori influenti nel Primaro,e fia la fezion di questo minore di quella del solo Renosnon pertanto da questo capo non se ne proverà giammai l'incapacità pretesa: Imperocchè l'ampiezza dell'alveo degl' influenti non nasce totalmente dalla grandezza delle loro Piene, le quali non si possano contenere in un alveo minore, ma da molte altre circoftanze, cioè, o dal difetto di pendenza, e lentezza dello scarico, o dal disalveamento delle acque, le quali perciò si spandono in poc' altezza o dalla resistenza del sondo al suo scavamento, o da banchi di rena, di ghiaia, o di terra, i quali framezzino l'alveo, e sostengano le acque, e le obblighino a maggiori espansioni, o finalmente la stessa maggior larghezza procede affai volte dalle irregolarità del loro movimento sempre tortuolo, che percuotendo le rive or' in una parte, ed or nell'altra, foverchiamente le dilata.

Cagioni dell' efpansioni d'Alveo degl' influenti.

Laddove la natura de fumi principali ha ben' altri mezzi di far paffare per lo fleffo recipiente maggior quamità d'acqua, s'enza effere co-firerta a regolare le fue fexioni ful modello del maggiore influente...
Codelti mezzi fono fra gli altri : 1.º Il molto maggior (cavamento del fondo a tenore del maggior corpo d'acque ivi unite; 2.º La fempre minore proporzione delle refittenze del fondo, e delle ripe per rapporto a fempre maggiori accrefeimenti delle acque, e per confeguenza la loro velocità fempre più vigorofa, e rapida : 3.º E quindi tutte le parti del fume poffe fono in uniforme movimento , maffimamente le più vicine alle rive, ove fe ne trovano di quelle > quell

Scarico maggiore d'acque in fezioni minori. quelle, che fano più inerti, e non opertani al difatrico delle acque; di ,º Anzi la fola maggior copia delle acque unite acquiftando maggior energia per rimovere, o vincere gl' impedimenti, che ingombrano l'alveo del recipiente, ne facilita per tal medo il corfo, e lo ficarico, che non rendeli fipelle volte necefatirio o l'alzamento dellafuperficie; o l'allargamento delle ripe, quand' anche vi concorrano novo i influenti.

Confessiamo però il vero, che, se l'errore intorno alla capacità di Primaro fosse veramente innocente, se sosse error d'intelletto, non di volonrà, inganno di falsa maffima, non pretesto di ostinata contraddizione,vorremmo pur essere indulgenti a questi più leali Oppositori, ed accordar loro un qualche allargamento del Primaro, dove ad effi paresse doversi fare con l'opera de Lavoratori. Codesta spesa sarebbe bensì inutile al fine di renderlo più capace di quello, ch' è in oggi, de' mentovati influenti: Ma sarebbe utilissima al fine di torre un ingombro dalla loro fantasia. Certi errori popolari si vincono, parte cedendo, e parte contraftando: Purchè si ottenesse senza contrasto la falure delle Provincie, fi potrebbe rinunziare a quella inflesfibilità di ragioni, che ci tengono forti nell'afferire la capacità di Primaro nello stato, in cui trovasi di presente. Ma una tale accondiscendenza, oltre il getto del danaro, a nulla gioverebbe. Difarmati che fossero eglino di questo pretetto, quanti altri ne verrebbero producendo senza fine ? Già si sa, che da essi si è fissato immobilmente il punto. che non fi vuole nè Reno, nè Savena, nè Idice in Primaro, e nella stessa nostra Visita ce ne siamo pur troppo chiariti. Si ritorni l'Idice in Marmorta, dicono effi, si ricorra a qualche linea superiore per il Reno, e per la Savena; seguane poi altrove ciò, che si voglia; ma fi abbandoni per sempre il Primaro.

Che quelts (ano i patatic loro feurimenti, non se ne può dubitare ragionevolmente: Imperocchè quamo alla fognata incapacità del Primaro, samo aglino di già benissimo, e non hamo bisogno d'estruoavvertiti, che a proporzione de' nuovi instuenti, che s'introdurranno, il Po di Primaro farà ottimamente l'Osficio sino, di rendesti capace del concorso di tutte queste acque: Samo, che quando negli ultimi tempi furono condotti ad isboccare nel Primaro i due granfiumi Santerno, e Senio, non s'inquietarono perciò gli Architetti d'allora, assine di accrescre precedentemente le larghezze dell'alveo sino, ma lasciarono a'due instuenti, che se lo adattaffero a modo loro o con prosondamento, o con allargamento, o con l'uno e l'altro insteme: Samo, che faranno lo fesso si resuranFiffamento irragionevole.

ed

ed Idice nel Po di Primato: Ciò nulla oftante non vogliono più Reno fra pitoi, e giacchè tempo fai lo hanno tenuto lonano co celebre, e fempre durevole Interim, lo vogliono ora Iontraifimo; e quindi o fi danno ad intendere, o danno a credere altrui, che il Primaro non n'è casace.

Capacità del Primaro dimofirata dal fatto. Ma è tempo oramai, che si scuopra col fatto l'inganno vero. Noi abbiam ragionato fin quì con le fole ragioni, e teorie, se il Primaro capace sia dell'immissione di Reno, quasi che da gran tempo il Reno non fiavi già entrato con tutto il fuo gran corpo d'acque, e quafi che debbasi ora deliberare d'introdurvelo la prima volta senza precedente sperimento. No, che non è così .. Il Primaro ha dimostrato col fatto d'esserne capacissimo e quando dalla Visita de i due celebri Cardinali del 1693. fino al taglio di Pietro Gallo il Reno correva torbido per la Salarola in Po di Primaro, e fimilmente quando si cacciò torbido nella Zena, e per essa in Primaro, ove giungeva torbido, e quasi inalveato totalmente, come lo attesta lo stesso Segretario Bartoli Ferrarese con queste parole: Il Reno, dopo avere interrato &c. fi può dire, che entri inalveato del tutto nel Po di Primaro; e come si sa palese ancora dalla Visita di Monsignor Marabottini seguita verso la fine del 1711. Questa è la via battuta dalle Piene del Reno anche ne' tempi più proffimi: Imperocchè quando nel 1721, accadde a Mirabello la prima Rotta di Reno, detta. Bifacea; dove s'incamminarono mai le sue acque, se non nell'alveo di Primaro, fulla direzione della Via nuova, e del Cayo Aldrovandia o fia del Gallo ? E quando ruppe novamente il Reno alla Botta degli Annegati nell'anno 1738., le fue Piene si rivolsero pe' medesimi Canali al Po di Primaro.

Che pilt Non è egli notifimo, che a notiti di, dopo la coftruzione del Cavo Benedertino fonoli già inalveare nel Primaro le Piene, non folamente di Reno, ma di Savena, almeno prima della fua Rotta, e dell'Idice? Qual' argomento più convincente della capacità di Primaro, che il fatto medefimo del loro concorfo: Imperocchè due miglia incirca di forto il Traghetto al Morgone sboccano dal Cavo Benedertino nel Po di Primaro le Piene dell'Idice, e della Savena, la quale dopo la Rotta Balla ora entra nel Benedettino per l'alveo vecchio del fiumicello delle Brugiare, e per lo medefimo sbocco prefenemente farcibe entrato nel Primaro ancora il Reno, fe le fisperiori Rotte nella Valle di Gandaziolo non lo aveffero divertito da quello corfo deffinisogli fin dalla prima coftruzione del Cavo Benedettino. Non pertanto in one gii Reno querta in Primaro dalla Valle

Confluenza di Reno, d'Idice, di Savena in-Primaro.

di

di Gandazolo per altra diversione superiore al Morgone; onde già abandazolo per altra diversione superiore consumara d'acque, che forma il Po di Primaro nasce dallo sbocco dell'Idice, di Savenaa, e di Reno, i quali si uniscono al Morgone: I primi due dal Cavo Benedettino, e di Reno dalle Rorte di Gandazolo. In progresio il Primaro riceve la consuersa d'altre acque di piccoli torrentelli, e cioli, e viene notabilmente accresciuto dal Santermo, e dal Sensio due vorbidissimi, e grandiosi torrente. Dall'unione di tutti questi nominati fumin nasce, e si accresce il piccolo Po di Primaro, per dove anticamente decorreva un ramo del Po grande di Lombardio.

Noi ci siam veduti astretti a fare questa brieve descrizione per disinganno di quelli, che nulla fanno, perche non fi fono mai trovati ful posto. Questi dopo la nostra Visita sono stati tratti in errore da false dicerie studiosamente sparse in Roma, che il nostro Progetto era quello di unire la prima volta tutti questi fiumi, e torrenti nel folo alveo di Primaro. Sappiano adunque, che questi vi sono già uniti, già vi decorrevano tanti anni prima della nostra Visita : Nè può farsi altramente, senza un continuo miracolo, che vi vorrebbe in far sì, che le acque non s'incamminaffero dalle parti più alte alle più basse del fondo di Primaro, dal quale nessun Marematico potrà divertirle giammai. Se adunque dall'unione di tanti fiumi non è feguito alcun difaftro per lo paffato; che avremo a temere in avvenire ? Il Primaro già se n'è reso capacissimo, come ce ne siamo certificati nella Visita in occasione di due Piene contemporanee di Reno, e d'Idice unite nel folo alveo di Primaro al Morgone. Al più ci rimarrà, che da noi fi prescriva quel comune provvedimento, che fuol darsi a tutt'i fiumi del Mondo sottoposti all'escrescenze, cioè l'ordinario riparo delle arginature, e della loro altezza proporzionale alla qualità delle Piene, e dell'ampiezza delle golene, fulle quali talvolta il fiume possa spandersi impunemente.

I nostri Oppositori da questo fatto si trovano fortemente imbarazzati i negare non lo possiono arditamente; cercano però simpre di nascaderlo per effere cocrenti alle loro prime dottrine, ed a quelle girda, e clamori, che alzarono già contro il Cavo Benedettino. Dicono che il Reno non entra tutto inalvezio in Primaro, e che molto sone consumas e si perde nell'espansioni delle Valli superiori del Pogesio, e di Malalbergo. Qui si nasconde una volgare equivocazione. Egli è vero, che quando dopo una lunga siccità, e dopo l'ascingamento delle pianure, o sian Valli, si si vedere dalla Rotta Pansili nell'Octobre la prima Piena di Reno, questa consistanta via molta

Rumori falfi.

copia d'acque a riempire la vafac dell'allagamento fuperiore dellu-Campagne. Ma tutto quelto riempimento fi fiedifice in poche ore; e noi l'abbiam provato al Poggio Lambertini , dove una Piena di Reno fopraggiunta alla notte allagò preflamente tutto quel varbo contorno di pacfe, in guifa che alla mattina feguente funmo obbligati ad ufcire dal Palazzo in barca; ed appunto quefta era la prima Piena di Reno nell'Ortobre.

Inalvezzione di Renofra fuoi fpandimenti.

Fatta questa prima espansione d'acque, e riempimento di Valli, le seguenti frequentissime Piene d'Octobre, di Novembre, e di tutto l'Inverno non trovano più spazio da divagari, e la Corrente tuttadella Piena si apre la via fra le acque stessi e la spazia, come sira sponde sibalis, e dalla Rotra Pansli prestamente s'incammina ad ishoccare nel Po di Primatro al Morgone. Così fi il Po di Lombardia, e qualifina attro simone no suoi susti sipanimenti di moste miglia di quà, e di là dalla sia viva Corrente di mezzo, la quale si vode decorrere, come se sossi anti corrente di nezzo, la quale si vode decorrere, come se sossi anti Ticho, si sil Adda, e da qualssi attro situme, che shocchi in un lago. Se la prima volta vi entrasse, vi spendiena che con si riempisto, quanta è la siu capacità t Ma dopo si si suoi riempisto, egli è verissimo, che quant'acqua vi s'introduce, altrettanta n'esce dal suo Emissirio, o più, nè meno, ed al medestimo tempo tempo.

Confermata dall' offervazioni de'Nocchieri

Ben sanno questa verità que' spertissimi. Nocchieri del Primaro, da noi più volte in:errogari fu questo punto. Eglino ci risposero, che la prima Piena, che comparisce alla Rotta Panfili dopo l'Estate, e l'Autunno, vi spenderà più ore per arrivare in Primaro, ed anzi vi giugne assai chiarificata per la prima volta, in cui ha dovuto consumar molto tempo nel riempimento delle Valli, e nelle colmate. Ma que' medefimi ci raccontavano, che le feguenti Piene dalla Rotta Panfilj si fanno vedere assai rosto al Morgone di Primaro, e si fanno vedere torbide, come ben le viddimo in Primaro medefimo in occafione d'altre Piene di Reno non accompagnate dalla Piena dell'Idice. Conviene adunque difingamarfi, e perfuaderfi una verità, che le prime espansioni di Reno pochissimo giovano a scemare la portatadelle sue acque al Po di Primaro; che nelle susseguenti immediate Piene quant' acqua esce di Reno dalla Rotta Panfili, tanta n'entranel Po di Primaro al Morgone, come se vi decorresse incassata fra sponde stabili. Adunque l'unione di Reno, e degli altri nominati fiumi nel Primaro è già fatta; nè ora fi cerca di farla di nuovo, perchè è già immobilmente flabilita dalle leggi della natura delle acque correnti, che vanno dall'alto al baffo.

Quefta verità, la quale non è una teoria, non una specolazione, maun fatro certissimo, quanto riesca odiosa agli Oppositori, si può a gomentare dalle diverse, e sudiate ritirate, alle quali ricorrono per issuggire il colpo, che batte a terra ogni loro pretesso. Dicono, che eziancio dopo il riempimento delle Vali del Poggio, di Malabergo, di Gandazolo, fatto dalla prima Piena di Reno, come si è detto, le sussegnati sue Piene, ogniqualvolta sopraggiungono, vi fanno un notabile alzamento d'acqua in quelle lagure, le quali acquisano un notabile alzamento d'acqua in quelle lagure, le quali acquifano maggior' espansone. Ciò che dimostra quanto consumo d'acqua di pensino di poter dedutre non esser vero, che lo stessissimo corpo d'acque, che sbocca dalla Rotta Pansilj in ogni Piena, entri in Primaro al Morgone.

Artificiosa opposizione per deludere il fatto.

Si risponde effer verifismo , e notifismo a turti gli abiratori di quelleinfelici pianure, che al primo sboccar della Piena di Reno dalla Rotta
Panfili, s fi e ogni volta un notabile alzamento, e spandimento d'acque
in quelle più basse pianure: Ma si ristetta ancora che quest' effetto si
ogni Piena, più, o meno fia poche ore ha il suo termine, o lotre il
quale la Piena non opera più alcun' alzamento, non ostante che profiegua nello stesso grado di pienezza a decorrere per più giorni verso
il Primaro. E noi stessi nella Vista sequestrati la prima notre al Poggio Lambertini da un' improvisa Piena, la quale era la prima delAutunno, e durb tre giorni continui, osfervammo che la prima notte si dilarò sino al labbro della fossa del Castello, che su il limitedel sino alzamento; e poscia prosegui colla medessima copia, d'acque
ne' giorni seguenti, senza cagionare ulteriore alzamento.

Limite dell'efpăfioni ful principio d'ogni Piena di Reno.

Or in questo stato costante di alzamento d'acque, durante la Piena, chi può dubitare, che tutta non entri in Primaro, senza il minimo confumo, nel passaggio per le Valli ? la dimostrazione è chiarissima.» Perchè, se parte della Piena si rimanesse sempre per istrada, egit è evidente che l'alzamento delle acque, e l'espansione si tarebbe sempre maggiore per tutto quel tempo, in cui dura la Piena di Reno: Ciò che è contrario a tutte le oscrivazioni delle Piene, le quali hamo la durata di più giorni.

Per dichiararei ancor meglio, torniamo all'efempio de' laghi, i quali fi formano da' fiumi, ch' entro vi shoccano, e n'efeono pe' loro Emifari, Se, a cagion d'efempio, il fiume Adda entra in Piena nel lago di Como, vi fa toflo un' atzamento d'acque in tutta la valtifiama fiua fuperficie di molte miglia quadrae. O rfinatramochè las Piena dell'Adda va operando l'effetto dell'alzamento, non tutta efec dall'

Effetto delle.

dall'Emiffario del lago, ed una buona parce se ne resta addietto: Ma condotto l'alzamento del lago a quel limite, ch' è proporzionale alla qualità della Piena, e fatto permanente il livello del lago, allorasi verifica appuntino, che quant'acqua entra in lago dallo sbocodell'Adda in Piena, altrettanta n'ese dall'Emiffario, perchè nieme
se ne constituma in accrescimento dell'altezza del lago. Lo stesso delle deglio, con più ragione, di queste piccole lagune, ed espansioni del Poggio, e di Malabergo per rapporto alle Piene di Reno, ed aquel limitato alzamento, che vi operano fuil loro principio, ma non nel progresso, quando l'espansione è giuma al suo termine. Allora 
è, che di tutta la Piena di Reno entrata dalla Rotta Pansiij niemese ne perde nelle Valit, e tutta intera passi a scaricarsi dalle stessi la 
gune nell'Emissione del Rotto al Morgone.

Se dunque le Piene di Reno fenza diminuzione, ma folamente conqualche ritardo di poche ore, entrano già in Primaro; a che giova il cercare adeflo, fe il Primaro ne fia capace? Il problema fi rifolve dal fatro, e molto più, quando le contemporance Piene dell'Idice, del Senio, del Santerno ben dimoftrano, che in Primaro! unione di turt'i fiumi non è più un' ideale progetto da eleguirfi, ma un fatro da non poterfi più diffimulare, un fatro che difarma le dicerie di que' tanti pericoli di fommerfione minacciai al Poelfine da quella unione.

E pure ch' il crederebbe? la pertinacia dell' impegno è giunta a tale di scrivere poesse per occultare il fatto. Una tra le altre è quella, la quale, fe non fosse stata registrata, come cosa vera, e degna di stampa in alcune Scritture, farebbe da noi rigettata col folo disprezzo, e filenzio. Nelle prime Informazioni, che da alcuni ci vennero date in Roma prima della Visita, ci si raccontava, che il Reno non entrava già col corpo delle sue Piene in Primaro, ma soltanto a stilla a stilla, e come per lambicco dallo scolo, e traspirazione assai lenta delle terre superiori, le quali si vogliono chiamare Valli, e ci si dava ad intendere, che così veniva poi il Reno bello, e chiarificato in Primaro. Codeste poeriche immaginazioni non si spargono poi a caso, ma con sortilissimo artifizio, perche si vorrebbe occultare, o almeno contraffare un fatto certo dell'Inalveazione prefente, quantunque imperfetta, di Reno nel Primaro, e della fua capacità; altrimenti ciò darebbe finalmente la fpinta agl' Indifferenti a voler preferire la linea di Primaro a qualunque altra. Dicasi adunque, che l'ingresso di Reno in Primaro al Morgone, non è altro, che una specie di lambicco; che ivi non è più Reno, ma un gocciolasojo di Reno. Ma noi in tempo della nostra Visita, quando in una

Piena

Poetico fingimento. Piema di Reno per il Cavo Benederino entrammo nella Valle di Caradazolo, portati fimpre dalla Cortente medefina fino al Morgone, ci ciimo allora di fimili fingimenti , e il diceva per ilcherzo , che qui certamente il Reno non ci portava così rapidamente dalla Valle di Gandazolo nel Primato in barca per via di lambiceo , o di gosciolariojose che quelte erano fantasie per divertire le menti da un fatro, che non fi voleva conieffate per vero: Abbiam voluto dificendere a quelte minutezze, che apravbono da tecerfi. Ma nella Vifira abbiamo udito de' grandi errori ne' fatti , ed abbiamo impatato dalla sperienza, che negli affari popolari bifogna fatre più conto di fimentire certes volgari dicerie, che di fafi udo di dotturio più pelleginie.



## ARTICOLO II.

Esame delle false regole idrostatiche degli Oppositori contrapposte alle vere del Guglielmini , e di tutti gli Scrittori .

#### SOMMARIO

Paralello delle Massime del Gonglicimini diametralmente contrarie a quelle de moderni Oppostori intorno all'Inalveazione di Reno per la linea del Primaro. Espassioni del Primaro, e suo diagriamento a destra, cassione d'altezza massgiore alle sue Piene secondo il Gonglicimini. Descrizione geografica del passe inomdato. Ricorso inutile alle asque chiarificate per impedire le deposizioni. Unione di tatti sumi in Primaro proposta dal Gonglicimini. Sprimento recente dell'Immissione del Lumone in Primaro, e Progetto di riunirvelo flabilmense. Parere del Gonglicimini già esquito setticemente in massima parte, e sostanto da perfezionarso. Primaro navigabile in tatto l'anno.

PRima d'inoltrarci a sciogliere il resto delle difficoltà, le quali sonosi altre volte mosse, e che si faranno sempre rinascere le medesime contro la linea di Primaro, farà ben fatto, che si richiamino all' esame le massime tutte, sulle quali s'appoggiano i nostri Oppositori , per conoscere , se almeno camminino sulla buona strada de' veri principi d'Idrostatica. La maniera più spedita di questo esame sarà quella di contrapporre semplicemente le Massime loro a quelle del celebre Guglielmini, il quale appunto per via di sperimento progettò già questa medelima inalveazione di Reno nel Primaro con tutti gli altri noti Influenti . La fola difformità , che troveremo delle loro Massime da quelle di sì gran Maestro, senza divagarci in altre prove, sarà un manifesto carattere della loro falsità. Imperocchè qui non si tratta d'un paralello, che da noi s'introduca con uno Scrittore o dozzinale, o prezzolato a scrivere tutto quello, che vogliano, e gli comandino i fuoi Padroni ; nò ; fi tratta del primo Maestro della-Scienza delle acque, e d'un Guglielmini, le di cui risposte dal Mondo letterato si prendono per altrettanti oracoli. Si tratta d'uno, il quale non avrebbe azzardato l'altifima fua riputazione acquiftatafi nelle nelle famole sue Opere, col volerla poi ora sagrificare all'arbitrio d'una fazione particolare, in occasione del suo Voto, di cui egli venne richiesto l'anno 1709. Ma non perdiam tempo s il Guglielmini comincia così.

L'altro progetto da mettersi sul tapeto a titolo di esperimento s' appoggia a principj medefimi del rimedio reale, ed è d'inalveare tutt' i fiumi dal Reno al Lamone dentro l'alveo del Po di Primaro. Siccome la riunione del Reno col Po grande dal Guglielmini tanto configliata, e promoffa, fi era fempre giudicata il vero principio del rimedio reale, comunque non eseguita per contrasto de' Confinanti; così egli quì dice poterfi per via di sperimento tentare, se alla fatale separazione del Po grande potesse surrogarsi con equivalente effetto un'altra nuova unione di tutt'i fiumi in Primaro, i quali formaffero un corpo d'acque, se non uguale al Po, capace almeno di spingere il Reno al Mare. Il grand' nomo, ch'egli era, non sapeva filosofare altrimenti, che dietro la scorta dell' universale induzione di tutt'i fiumi, i quali, se nel loro progresso vengono arricchiti di nuovi foccorfi d'acque tributarie, con questo folo mezzo si conservano le profondirà, il movimento, e lo fcarico pronto delle loro Piene. Su questa offervazione il Guglielmini torna a ripetere la fua costante proposizione, e soggiugne.

Esame del Voto del Gugliel-

Se alcuna delle linee altre volte proposte è riuscibile, certo è quella. del Primaro; ma net folo fiftema, che dentro quest'alveo confluifcano tutt' i fiumi, ed altre acque di fopra accennate. Premene egli poi la maffima regolarrice di tutto il fuo progetto . Si ha per principio indubitato , dic' egli , convalidato dall' esperienza maestra... delle cose, che l'unione dell'acque correnti tiene, e sa gli alvei profondi , e li rende meno bifognofi di caduta per portare le acque 1 al Mare . Sicchè , secondo l'irrefragabile principio del Guglielmini , tutto quello che può concorrere alla diminuzione del corpo delle acque nel corso d'un fiume torbido,o perchè esso sia disarginato. e spanda le acque, o perché frequentemente le sue rive tagliate siano da canali, e bocche di diverfione, ed anche perchè s'impedifca fludiofamente il concorfo d'altri fiumi tributari, tutto ciò farà fempre una cagione potentiffima del fuo riempimento, o fia alzamento di fondo .

Maffima rego-

Codeste sono le Massime del Guglielmini, o, per vero dire, le Massime del senso comune . Vediam' ora le oppostissime pratiche de' Signori Regolatori, Giudici, ed Offiziali tutti del Primaro, destinati a mantenerlo scavato, e profondo, sicchè non si riempia d'interrimenti, non alzi

Pratica contraria , e falfa .

alzi il fondo, e per confeguenza il pelo delle massime Piene con pericolo di traboccamento fopra i bassissimi, ed irregolari argini allafinistra del Polesine. Per conseguire eglino questo rilevantissimo fine fanno tutto al rovescio con una cotal loro novissima Idrostatica. Vogliono disarginato il Primaro alla destra per 20. e più miglia, e con ciò lo impoveriscono incredibilmente con l'espansioni ; ed inoltre per le prime 9. miglia vi aprono fulla riva de' gran tagli , e bocche per farne copiofissime diversioni d'acque. Noi con istupore abbiamo offervato nella Visita codeste grandiose Rotte manofatte, profonde, e larghe di molti piedi , e che anco nello stato d'acque basse del Primaro, a guisa di grandi canali, divertivano gran parte del fiume, a danno della Romagna baffa, del Ravegnano, del Ferrarefe, e Bolognese. Chi avesse per fine di riempire, e distruggere l'alveo di Primaro, non saprebbe porre in opera mezzi più esficaci, con la rovina delle Provincie vicine. Riferiremo quì in breve la tragica serie de' mali presenti . La sola inondazione causata da questi tagli , e dalla riva destra disarginata fra lo sbocco del Cavo Benedettino, e quello del Zaniolo farà in lunghezza di poco meno di 10. miglia Bolognefi, e fino alla distanza di 6. miglia dal Primaro medesimo.

Rotte artifiziali , e diversioni del Primaro .

Fra il Zaniolo, ed il Corecchio è giunta a distendersi la inondazione alla distanza parimenti di 6. miglia dal Primaro.

Dal Zaniolo fino al Santerno, ed al Canale della Vefa l'espansione della riva disarginata è arrivata alla distanza di quasi 7. miglia 2 cioè a Fusignano, ed alla via detta del Passetto.

Dal Canale della Vela fino al Senio le fuddette espansioni non s' moltrano più d'un miglio e mezzo, perchè fermate sono dall'argine, circondario della Badia di Porto.

Lo fvagamento poi del Primato fuori delle sue sponde non arginate cagiona un altro gravissimo male, qual è, di tener in collo, e sar rigurgitare tutt' i condotti de' scoli, e de' piecoli torrenti Centonata, e Quaderna, da' quali timangono inondati valtissimi paesi.

Descrizione del paese inondato . Oltre il Territorio Bolognefe guafto dall' cipanfioni del Primaro a defira , quello di Ravenna dal fuo confine andando ingiù fino allo sbocco del foffo vecchio immediatamente foggiace alle inondazioni della riva difarginara , e de' finoi tagli , e diverfioni manofatte. Le inondazioni di Filo, di Longattirio, di Bounacquifio, e di tante altre terre apparteneni al Territorio di Ravenna, ed alla Menfa Arcivefcovite, fono tutte confeguenze dell' ingiulta difalveazione a defira del Primaro.

Chi volesse su d'una carra geografica calcolare l'immenso danno ca-

gio-

gionato da quelta dutifilma legge di non arginare a destrà il Po di Primaro dal Morgone fino al Senio, troverà, che il paesé danneggiato è di molto maggior valtà di quello del Poelfine di S. Giogio, e di uguale fertilità, e di molto maggior felicità di feolo per rapporto alla più alta sua situazione rispetto al pelo basso del Primaro.

Or per qual fine di pubblica utilità dovrà fagrificarfi un tanto ubertoso paese dello Stato Pontificio ? Forse perchè le diversioni, e l'espanfioni della destra riva disarginata diminuiranno sempre più l'altezza del pelo delle massime Piene è Niente meno; anzi, secondo le vere Massime del Guglielmini, le solleveranno sempre più, fino a sovverchiare que' baffi arginelli del Polefine, de' quali fi parlerà in feguito . Imperocchè egli è cofa evidente , che qualfifia espansione di fiume, e molto più qualunque Rotta, e diversione manofatta ritarda immediatamente la velocità del susseguente corso del fiume, e però quivi seguono maggiori le deposizioni di quelle materie , le quali erano prima fostenute dalle acque, e ricadono al fondo, e vi fanno quel riempimento tanto fatale a' fiumi, che solleva le Piene poi a maggiori altezze, e le fa traboccare dalle arginature . Ed in fatti lo confessano eziandio i medesimi Patrocinatori del Polesine, i quali ne' loro scritti affermano, che le Piene di Primaro si fanno ogni anno più alte. Questa volta daremo fede a' loro detti, perchè accoppiati vanno con la ragione. Sì, le Piene del Primaro fi faranno fempre più alte, ma non per colpa del Primaro, ma de' loro Direttori, i quali ciecamente lo vogliono difarginato, e divertito in tanti canali. Qual' uomo di buon senso, se si trovasse sulla riva di Primaro in occasione di Piena, non predirebbe il suo vicino riempimento? Imperocchè quale e quanta si vede quivi la tardità del movimento delle acque torbide nella Piena. Quanto intertimento dee farsi ogni volta nel suo fondo; laddove, se corressero incassate fra stabili arginature dall'una e dall'altra riva, si ripiglierebbe la velocità quivi perduta fra tant' espansioni , e dove si scaverebbe sempre più il fondo dove se lo manterrebbe costantemente nella dovuta sua profondità, come dimostreremo essere avvenuto nel restante alveo di Primaro, dove il fiume, quantunque impoverito di tante acque superiormente, pute correndo ivi unito fra rive più alte, si è scavato il suo fondo dove due piedi, e dove tre.

Ripiglieranno i Patrocinatori del Polesine, che ben conoscono la conseguenza dell'interrimento del Primaro, dove cammina difarginato a destra, Ma giusto per questa stessa ragione con tanto calore insistente. Altezza delle Piene accrefciuta dalle diversioni. Sistema poetico delle sole acque chiare in Primaro. 20

fistono , che dal Primaro si escludano tutte le acque torbide , e si ammettano le fole chiare, o almeno chiarificate, dalle quali non può temersi un tal pregiudizio. Al che rispondiamo assai ingenuamente, che a voler privilegiare il Primaro di questa stranissima prerogativa. di non ammertere nel suo alveo, che le sole acque chiarificate, converrebbe feriamente pensare a qualche lambicco universale, dal quale poi venissero ben purgate le acque tutte in Primaro. Nè saprebbesi altrimenti ridurre ad effetto un tal progetto, che nell'atroce maniera, che già si pratica sul Bolognese, cioè rinserrando in altrettanti laghi ciascun fiume, che decorra per il Bolognese, per il Ferrarefe, per l'Argentano, per il Ravegnano, per la Romagna baffa, e cambiando tutte queste Provincie in nuove Paduse, non si permet» tesse poi, che le loro acque entrassero nel Primaro, se non dopo molti giorni della Piena, e del loro sedimento. Or chi ha mai sognato pazzie cotanto ridicole ? E pure qual' altro spediente può immaginarsi per foddisfare al genio di quelli, i quali vorrebbono che il fondo di Primaro, come cola facra, non potesse profanarsi dal piè fangoso de' torrenti, perchè non feguane l'interrimento, che fi minaccia dal fuo disalveamento ? Parliam chiaro finalmente . Tutt' i torrenti per necessità di natura discendono dall'alto al basso ne' fiumi, e tutti vi portano le loro materie. A far sì, che queste materie non riempiano il fondo del recipiente, non s'è trovata finora al Mondo altra invenzione, altro progetto, che quello di mantenere unito tutto il corpo d'acque torbide degl' Influenti fra le rive, e le sue arginature, ed inoltre di accrescere quel più che si può, il corpo d'acque con la derivazione d'altri Influenti. Con quest'arte si mantiene sempre viva, e si accresce la velocità, e per conseguenza la forza delle acque correnti nel trasporto delle materie; ed a quest'arte sola ricorre il Guglielmini, ove va profeguendo la esposizione del suo Piano con queste parole.

Maffima unica per impedire gl'interrimenti.

> Primieramente dovrebbe rimetterf il Lamone nel Po di Primaro per la fless via del secto serso, e dopo introdotto, osservare se il sondo si abbossissi, e quanto, e similmente si diminuissi la maggior altezza dell'acqua. Tatto siò dovrebbe succedere in vigore dell'accennato principio, e con la morma delle osservazioni sitte nel tempo, the il Lamone si diversito dal Po. Duc effecti tra loro connetsi rileva quì il Guglielmini dover saccedere per la mova immissionedel Lamone in virtà di quell'indubitato, ed universale principio, ch'egii aveva premesso: Abbossomento di sondo, e minore altezzadelle Piene in Primaro. Da primo osservo n'è consequence si secon-

confeguenze delGuglielmini dell'introduzione del Lamone.

do .

do. Si paragoni adunque, dic'egli, la profondità del fondo di Primaro prima dell'immifione del Lamone con quella del medefimo alveo accrecituto da quelto nuovo Influente, e fi deciderà il quanto fiafi abbafato, e quanto feemar debbano d'altezza le nuove Piene del Primaro: Imperocchè il fondo de' fiumi non dee dirif flabilito, fe non dopo l'unione di tutt' i fuoi Influenti, che ne flabilifono il corpo.

Queste sono le vere Massime del Guglielmini , e di tutti gl' Idrostatici , che ragionano su fatti della natura , non su pregiudizi o del partito, o dell'educazione. Sì, egli è verissimo, che introdotto il Lamone, fiume d'una grandissima porrata d'acque, e forse il maggiore dopo il Reno, egli è verissimo, che le Piene di Primaro faranno di minore altezza. Crescerà il corpo d'acque, e si abbasseranno le Piene. In fatti la buona fortuna ce ne ha dato un nuovo sperimento in questa Visita. Il Lamone sin dall' anno passato poco fopra S. Alberto aveva fatta una di quelle tante Rotte, che fuol fare frequentemente ; onde il fiume avea ripigliato l'antico, e brevissimo canale, dal quale entra in Primaro, e vi era ito per undici interi mefi prima che fi chiudesse ultimamente la Rotta. Noi ci fiam fermati per molte ore a S. Alberto a confiderarne lo sbocco, e l'andamento del vecchio fuo Cavo, Gli abitatori del luogo ci afficuravano, che il Lamone è torbidiffimo, quanto verun altro torrente della Romagna, o del Bolognese. Non pertanto il fondo di Primaro dopo l'immissione del Lamone non che interrirsi, s' è provaro cogli sperimenti, che riferiremo, scavaro di due, ed anche di tre piedi più di quello, che fu trovato nella Visita Conti. Tanto è faldo il principio del Guglielmini , ond' egli s' era mosso a progettarne la nuova immissione.

gettain de l'amone co Primaro, si può far pales con un folo la riunione del Lamone col Primaro, si può far pales con un folo defimpio. Trattavassi in questi anni se gli focoli di Zena, e di Fiumicello dalle pianure di Dugliolo, e delle Brugiare potellero incamminarsi per una Botte strto s' Idice nel Primaro. La propossizione cea delle più semplici, ed ustate in tutt' i Passi, dove si vuole dar passo alle acque piovane, a anche a traverso de fiumi, i quali alvolta ne chiudono la via. Ma che 2 Quanti si follevarono tosso contro un tale innocentissimo partiro! Con quante Scritture fa combattuto! Si clagetò, che ne verrebbe pregiudicato il Primaro con la giunta di queste nuova ecque, e con la loro torbidezza I E pure trattavassi di condurre in Primaro un semplice scolo d'acque Nuovo sperimento del Lamone in Primaro. chiare. Che farebbe poi avvenuto, fe prima della Rotta del Lamone fi folie a que' medefimi propolto il penfiero d' introdurvelo fipontaneamente alimeno per un anno folo per farne lo fiperimento è Quanti ricorfi avtebbero affediata quefta Sagra Congregazione delle Acque è Con quante grida fi farebbe rapperfenato il 'interrimento del Primaro, l' alzamento delle Piene, il pericolo del Polefine. Ma il Lamone prevenendo tanti clamori, e fenz' afpettare il confenfo del fio tribunale, e quello del Polefine, ha mostrato col fatro quanto vane fiano cerre opinioni , le quali paffano in tradizione ne' popoli, da quali n'e via, a vero poù ritovardi pre istadicarle.

Configlio di rimettere il Lamone nel Primaro. Anzi, giacchè il discorso ci ha portati a questo passo, noi per compassione e di Ravenna, e della Romagna siamo in debito di configliare la Sagra Congregazione delle Acque a voler correggere il passaro errore, ed a rimettere per sempre il Lamone nel suo antico alveo di Primaro . Imperocchè la reftituzione del Lamone al Primaro, oltre l'abilitarlo ad un maggior scavamento, libererebbe dalle tante Rotte, ed inondazioni quelle due infelici Provincie. La ragione si tocca con mano. Per divertire il Lamone dalla sua via brevissima del Primaro, e condurlo solitario al Mare, se gli doverte allungare per molte miglia il corfo. Codesto prolungamento di linea al suo scarico in Mare su cagione, che mancasse di caduta, e che il fiume fosse costretto a farsela superiormente cont un mostruoso alzamento di fondo sopra il livello delle Campagne adjacenti. Quindi non correndo più incassato sotterra, come per l'avanti, ma fostenuto dalle fole arginature, appena può spiegarsi con quante Rotte inondi le belle Campagne di quelle Provincie, e le diserri. Cottignola il sa, ed il sanno tante altre terre, per le quali decorre. Or fe al Lamone si aprisse di nuovo la via cortissima allo sbocco in Primaro, che tenne tutto l'anno passato, si spianerebbe il fuo fondo nelle parti fuperiori più lontane, e darebbeli la pace a tanti Paesi. Possibile, che ad un errore commesso da Periti di quel tempo non fiavi più luogo a correzione ? Possibile, che lo stesso inganno sposaro per Massima da posteriori diventi una legge indeclinabile ? Ma ritorniamo al Guglielmini , il quale profiegue il suo celebre Voto così.

Sua diversione rovinosa alle Provincie.

> Ofervate il buom effetto fi dovrebbe procedere all'inalorazione degli altri fiumi a parte per parte, cicè prima del Senio, poficia del Santerno, ed aegue internedie. Buon per noi, che fi e già fatto qui per necessità quel che non farebbesi mai ortenuto dalla pregiudicata opinione. I due lumi sboccano ora nel Primaro con tama.

felicità, che il suo alveo si vede quì e grandemente dilatato, es profondamente scavato: Configlia poi l'inalveazione de' fiumi di Marmorta, ed in fine di Savena, e di Reno . E qui cominciano i guai , e le contraddizioni . I fiumi di Marmorta sono l'Idice , la Savena, la Quaderna, la Centonara, il Sillaro, ed aleri minori. Quanto all'Idice, lo vogliono ora ricondotto in Marmorta, di dove pochi anni fono fu divertito nel Primaro per il Cavo Benedettino. E perchè ? Perchè con le fue torbide, dicono essi, riempirà tutto l'alveo di Primaro. Questo è il fantoccio fallacissimo, che si sono eglino melsi in capo. Il fuo effetto, dicopo effere il riempimento. che il Guglielmini dice escre lo scavamento; e che l'Idice abbia già operato questo effetto in quella parte, ove il Primaro decorre incaffato colle fue acque, lo dimostreremo qui appresso. Intanto può valere quì la Massima certa del Guglielmini, che a fare lo scavamento del fondo, molto più di forza conferisce l'accrescimento d'un più gran corpo unito d'acque, di quello che pregiudicar possano le parti terree framischiate coll' Idice .

Unione del Senio, Santerno, Idice col Primaro configliata dal Guglielmini.

E già eseguita con esito felice

E pure non rifinano mai di affordare le orecchie di tutti con le folite voci, che fi ritorni l'Idice in Marmorta, altrimenti l'Idice. interrirà il Primaro. Al che rispondiamo, che interrirà il Primaro, dove si vuole disalveato, disarginato, e diviso in tante diramazioni: Interrirà il Primaro, dove con tante espansioni perde la fua velocità : Interrirà il Primaro , perchè fi vorrà , che interri , e non per colpa dell' Idice, ma per colpa di chi a sì dura legge lo ha affoggettato. Del resto a chi mai verrebbe in mente di ricondurre l' Idice in Marmorta, se non con una prevaricazione manifesta d'ogni buona massima concernente il regolamento de fiumi, e de' torrenti? Un torrente non può inalvearsi in una laguna già ranto alzata di fondo, fenza che s' interrifca il fuo sbocco, e continuaramente se lo vada alzando. Codesto continuo alzamento dello sbocco trae in confeguenza l'alzamento continuato per molte miglia del fondo del torrente, costretto poi a decorrere in aria sostenuto dalle semplici arginature, le quali tra per corrosioni, e per percossa delle Piene si aprono in molte parti, ed inondano le Campagne. Queste erano le funeste conseguenze sperimentate per il corso di un secolo da popoli infelici della Molinella, e di que' contorni, quando l'Idice sboccava in Marmorta. Ma chi oscrebbe di rinnovarle per servire ad un volgarissimo errore?

Necessità di rimovere l'Idice da Marmorta.

nel

Per ciò che s'attiene agli altri fiumi, che tuttavia vanno a condurfi in Marmorta, il Guglichnini vuole, che tutti tutti fiano inalveati nel Primaro, affine di accrefoervi quel più che si può, il maggior corpo d' acque unire, giusta la nora sua Massima. Gli Oppositori vogliono condannazi tutti que' siumi in Marmotra con perpetuo bando dal Primaro, e guai che se ne parli altrimenti; perchè sibito s' armano, non con altre ragioni disoritatiche, che con quelle prese da soliti terrori delle Valli di Comarchio perduter, del Polesine inondato. Il Guglielmini conchiude finalmente così.

Efe riperendo ad ogni nuovo inalvenzione le osservazioni suddette a l'osperimento sosse sempre devervole a quelle, che respecto farge; sicche o ei l'auno di Campagna en l'ajuto d'argini di moderata altezza si mostrasse atta patire, e mantenere le inalvenzioni tutte, e da lassiciar sondi di some, che prosservo con l'ajuto delle Chiaviche ricevere quelle delle Valli, e degli soni, si patrebbero poi condarre quossi a termini più propri, ed adattata il benefizio del territori. E ciò accadendo si sarebb satto un rimedio reale, e corretto in qualche parte l'errore commesse in segmente le acque de nostri sumi da aculte del Pe.

Voto del Guglielmini già efeguito nella maggior parte. Ed ecco, che le conseguenze prevedute dal Guglielmini sono state veridiche. Lo sperimento delle nuove inalvezzioni del Senio, e del Santerno, dell'Idice, e del Reno in Primaro è già fato favorevole a quelle, che restano da farsi del Lamone; del Sillaro, della Centonara, della Quaderna. Il Primaro s' è scavato di fondo, s'è dilatato nelle sezioni, s'è reso vieppiù capace dell'unione di tutti questi fiumi - Il piano della Campagna con l'ajuto d'argini di moderata altezza fi mostra già atto a mantenere le inalveazioni susse. Basta che la destra riva del Primaro munita sia d'un argine continuato parimenti di moderata altezza: Gli scoli tutti vanno felicemente a decorrere in Primaro, come dimostreremo nella terza Parte, con il profilo di tutte le pendenze ricavate dalle livellazioni della Vistra Conti . Insomma l'estro di quell' esperimento, che desiderava il Guglielmini, già s'è conseguito. Non altro rimane se non che si riduca alla sua persezione. Imperocchè il Reno entra benissimo ora in Primaro al Morgone, come voleva il Guglielmini; ma non ha mai detto il Guglielmini, che si allagassero prima tutte le Campagne Ferraresi, Argentane, Rayegnane, perchè non entraffe torbido in Primaro. Nuova maniera di prefervare dall' interrimento il fondo de' fiumi. Il paralello è finito. Quali fiano le Massime del Guglielmini, rutti le intendono. Quali siano quelle degli Oppolitori, non lapremmo indovinarle.

Per quanto concerne a quest'articolo, non altro rimane, se non che

da noi fi foddisfaccia ad una frivola sì, ma popolare opposizione da noi udita più volte farsi non da Professori, ma da quelli, che posfiedono grande autorità nel loro partito. E tanto ci può bastare per farne gran caso; perchè alla perfine tutto ricade nello stesso o fia che l'efito dell'affare dipenda dallo scioglimento di solide. difficoltà, od anche di fiacchi rilievi; giacchè in tutti gli affari non le cose, ma le apparenze delle cose son poi quelle, che ei fanno la guerra. Dicono adunque certuni, che quelle famole regole idroftatiche proposte poco fa dal Guglielmini , ed accerrate per verissime da tutti gli Scrittori non hanno luogo ne' fiumi temporanei , e ne' torrenti , com' è il Primaro . Che ne' fiumi perenni . e costanti egli è certissimo, che il concorso di più Insuenti nel loro alveo accelera grandemente la velocità delle acque in tutte le partie ciò con pendenza molto minore, accrefce forza al fiume per ilcavarsi, diminuisce l'altezza delle Piene. Ma nel Primaro, attesa l' incoftanza sua, non possono operarsi questi buoni effetti dell' unione di quelle acque, delle quali abbiam parlato.

Diffinzione de' fiumi temporanei da perenni.

Ma primieramente chi ha detto a quetti, che le medefime regoleidroflatiche non convengno a torrenti? Se anocr qui militano le medefime cagioni, perchè non avranno luogo gli fletfillimi effetti? Sì, anche ne' torrenti il maggior corpo d'acque fi adatta una caduta minore; anche ne' torrenti il concorfo di più Influenti ne accrefee la velocità, e la profondità, e più fipianate rende le Piene; ciò che veggiamo tutto di nel corfo de torrenti. Che poi il letto rianga afciutto, codefto fatto non indebolifee la forza viva delle caufe operanti in tempo di Piena.

Malamente applicata.

Inoltre chi ha detto Ioro, che il Primaro fia un torrette, il quale rimanga afciutro la maggior parte dell'amo è Noi per appurara, ancor quelto fatto fermatici per più ore a S. Alberto alle rive del Primaro per riconoforer il vecchio corfo del Lamone, abbiamo quivi interrogato di ciò i Nocchieri, i quali tutto l'anno navigano fia quelto fiume, e concordemente ci hanno attefato, che il Primaro è fempe navigabile almeno da barbe minori in tutto l'anno e per lo kioglimento delle nevi in Primavera, e per le pioggie dell'Autunno, e dell'Inverno, o per il frequenti Goppi del remporali inella Seate in parti o vicine al fiume, o affai rimote, anche d'un qualche centinajo di miglia. Anzi, oltre i noti Infatenti di Reno, di Savena, Jalice, Santerno, Navigilo di Bologna, C Canale de' Molini della Batila &c., quanti altri copiolifimi ficoti della Romagna baffa, del Ravegnano, del Bolognete, del Fernarefic entrano

Primaro , frame perenne. 20

in Primaro in ogni giorno dell' anno? Che se nelle grandi, e straordinarie siccità della State il Primaro si vede decorrere con penuria d'acque, questo accidente è comune a' fiumi ancor maggiori . E quante volte è accaduro che il Po della Lombardia per qualche ficcità non fosse navigabile da barche di grosso carico ? Il fiume Ticino fi riduce nella State affai volte, e nel più crudo gelo dell' Inverno ancor' a tanta magrezza, che per qualche fettimana s'intermette la folita navigazione, ed il trasporto delle merci. Lo stesso potremmo affermare di tanti altri fiumi perenni da noi veduti. Ed ecco chiufa l'ultima debolissima ritirata degli Oppolitori, che il Primaro non fia fiume stabile, e perenne, in cui non abbian luogo le regole idroftatiche del Guglielmini . Sebbene non è maraviglia ch' eglino inciampino in fimili affurdi . Troppo ad essi riesce odioso il Primaro. Lo vorrebbero scartare dal ruolo de' fiumi perenni, e disalvearlo, e distruggerlo, e cancellarne. perfino il nome, e la memoria, che nel fuo alveo per tanti fecoli fia corso il Po grande. Passiam' ora all'esame d'altre eccezioni.



## ARTICOLO III.

Se il Po di Primaro siasi interrito dalle Torbide dell'Idice dopo la Visita Conti.

#### SOMMARIO

Col paragone delle ficioni della Fisica Canti del 1761. si dimostra, che il Primare dopa i unione dell'Idice con gli altri Insuenti si si favatato natabilmente il suo fondo sin dove corre inadstato fra rive alte, ed arginate i e dove corre disarginato, ed anche dislaturato, si dimostra che un qualche piccio interrimento det aferiversi non alla sobidazza dell'Idice; ma alle salse Massime del fasic regolatori. Contrari si sisteti dell'unione, e dissinione delle acque correnti. Tavola de Scandagli della profondità di Primare da Argenta sino al Margone. Sperimento della sobidazza dell'Idice. Regolamento errenco de l'inettorio del Po di Primare o Alla Rotta di Reno, e non all'Idice det associatori si interrimento d'una parte del Cavo Benedestino.

E dicerie comunque fulle, ma artificiofamente diffeminate, fono puer re una gran cofa per intorbidate gli affuri. Con quetta machina fi è tenuta folpéta per cerrocirquané anni qualunque deliberazione di Reno; e tuttavia di quefl' arte fe ne fa in oggi un reo ufo. Quante co fe ci fi narravano in Roma prima della Vidra per datre di ntendere, che l'Idice colle fue torbide avez riempiro il Primaro : che il fuo alzamento di fondo avez tota la caduta in Primaro a tanti feoli della Romagna baffa, del Ravegnano, del Bolognefe; che altro feampo non rimaneva, che riroglierlo dal Primaro ; de cfiliato là imbarmora a colmare il reflante di quella laguna; e cofè fimili i.

A chiarirci della verità di quette dicerie giunti alle Mandriòle in vicinanza di Ravenna ci cadde in pensiero di venire alle prove d'un tanto decanato riempimento di Primato, e di paragonare le sue sezioni prefenti, e le sue prosondità con quelle della Visita Conti nel 1761. Per buona forre di quette, e da altre simili ostrvazioni erano nella nostra comitiva il celebre Signor Dottor Mariscotti, il quale intervenne alla Visita Conti qual Matematico di Bologna, e di il Signor Pettio Foreccito, ji quale con tanta lode eras signi adoptaren nelle-

Confronto delle\_ fezioni di Primaro con\_ quelle della Vifita Conti.

più esatte sperienze delle sezioni di Primaro. Questo ci si proserì immediatamente a rinnovarle alla nostra presenza con quelle medesime operazioni, e circostanze di livellazioni, di caposaldi, e di scandagli, le quali fi erano da loro praticate nella passata Visita con approvazione di tutt' i Periti delle tre Provincie. Così il rifultato di quelle sperienze sarebbe idoneo a poter decidere, se l'Idice avesse alzato il fondo di Primaro, o più veramente, secondo i principi del Guglielmini , se la sua unione con gli altri fiumi lo avesse abbassato .

Si venne adunque da turti alla prima fezione della Chiavica Leonarda. distante un miglio, e pertiche 1 98. dalla foce di Primaro in Mare. Quivi scandagliara tutta la sezione nella maniera già tenura nella. Visita del 1761., e regolata la livellazione da' medesimi caposaldi fecondo l'usara pratica, e fattone da tutr' i Professori il calcolo, rifultò concordemente in questa sezione uno scavamento di piedi 1.1.6.

Inaspetrato giunse un tal' effetto a certuni, i quali avevano pronostica-

fopra la profondità della medesima nella Visita Conti.

Primo scavamento inaspettaro.

Seavamento

maggioreneL la (econda fezione .

Straordinario profondamento nella terza fezione .

to prima, che appunto presso la foce in quest'ultimo tratto avremmo trovato un maggiore alzamento di fondo, a cagione delle materie dell' Idice, che ivi si ammassavano in copia, più che in ogni altra parte, per la pochiffima, come dicevano, ed anzi neffuna pendenza di fondo, e per la molto maggiore ampiezza del canale. Paffammo alla feconda fezione della Chiavica di Bedone diffante dalla prima un miglio, e pertiche 122, e distante dal Mare 2. miglia, e pertiche 3 20. Rifatte accuratamente tutte le consuete operazioni rifultò uno scavamento molto maggiore di quasi due piedicioè di piedi 1, 11, 2, L'efito di quello fecondo fperimento cominciò a non andar troppo a verso a certuni, i quali poco primaavevano esagerati gl'interrimenti dell'Idice, e non ne distimularono la sorpresa. Pure si tirò innanzi con qualche probabilità d'interrimento nella seguente sezione, ove il torbidissimo Senio sboccato in Primaro pochi giorni prima poteva avervi lasciato, nel calar della sua Piena, que'banchi di rena, i quali sogliono vedersi agli sbocchi de' torrenti , quando non siano tosto trasportati daqualche sopravvegnente Piena del siume principale.

Adunque arrivammo alla terza sezione della Chiavica dinnanzi al Magazzino de' Padri di Porto fra il Senio , ed il fosso vecchio . L' intervallo di questa sezione dalla precedente era di miglia 5., e pertiche 382., e dal Mare miglia 8., e pertiche 203. Rifatti accuratamente gli sperimenti , ritrovammo uno frano scavamento di piedi 3.8.5. Ognuno può figurarfi con quanta fortigliezza di critica si facessero i scandagli , si riscontrassero le livellazioni , si esaminaffero i calcoli, mentre i fatti contraddicevano alle perfuafioni, che alcuni avevano seco portate alla Visita. Nè questo effetto poteva ascriversi qui a quel tardissimo movimento da noi osservato del fluffo, e rifluffo, a cui foggiace quest' ultimo tronco. Altraben più possente cagione si richiede ad operare un tanto scavamentos e noi fra poco la scopriremo, ove si parlerà delle due Cadenti del fondo di Primaro, e molto più del pelo alto delle fue Piene verso la fece.

Almeno poteva dubitarsi d'un qualche principio d'interrimento, o di minore scavamento da quì in avanti, dove comincia il disarginamento del Primaro, e le folite espansioni vanno crescendo, quanto più basse si vanno facendo le sue rive , procedendo all'insù . Imperocchè scemandosi quivi la velocità, e la quantità delle acque, il favore, cjoè la forza delle Piene comincia ad effere meno propizia. allo scavamento. Ciò che è appunto il gran disordine del Primaro. Ci porrammo adunque tutti alla quarta fezione della Chiavica d'Umana , pochissimo distante dalla terza , cioè sole pertiche 277. Quivi rifarte le consuere operazioni, si trovò uno scavamento minore di prima, cioè di piedi 1. o. 10.

Il giorno seguente si navigò alla quinta sezione al di sopra del Canale. della Vela pertiche 12., e distante 3. miglia dalla quarta sezione, e quali 12. miglia dal Mare. In tutto questo gran tratto noi offervammo attentamente, che la riva a destra sempre più si abbassava, e che l'espansioni delle Piene di Primaro si facevano sempre maggiori . Onde la loro forza rimaneva sempre più infiacchita . Non pertanto, contro ancor la nostra aspettazione, ci venne fatto di trovare

uno scavamento di piedi - 4. 6.

Prestamente con brevissimo viaggio di sole 440, pertiche si venne verso la sera alla sesta sezione sorto lo sbocco del Santerno. Per due ragioni si esitò, se dovesse tralasciarsi questa, e la seguente sezione dirimpetto la Chiefa di Longastrino. La prima ragione, che militava per amendue, era perchè, come fu rilevato da' Signori Periti delle Provincie, quando nella Visita Conti del 1761. si fecero i scandagli, e si presero le misure della profondità di queste due sezioni, i Molini di Filo posti in situazione superiore erano in. quel tempo chiufi, e non macinavano; vale a dire, che dal Canale, che va a' Molini, non si faceva quella gran diversione, che ora fi fa . Allora tutto intero il corpo d'acque del Primaro decorrevaall'ingiù per le due sezioni. Or questa circostanza concorreva presentemente moltissimo ad alterare lo stato delle sezioni inferiori inloro

Principio del difarginameto del Primaro.

Scavaměto della quart - fezione.

Scavameto minore della quita sezione.

Sesta, e settima fezione in circoffanze diverfe de quelle della Visita Conti . loro vantaggio , é molto più della ſcfia ſotro lo sbocco del Santerno, dal quale , due giorni prima del noftro arrivo, erafi ſcaricara
una Piena in Primatro, e ſe ne vedevano i ſegnali recenti . Or ſſccome ſul ſmir d'ogni Piena , ed al ceſſar delle ſue ſorze , rimangono
ſempre allo sbocco molti banchi di accidentali depoſſarioni , queſħĿ
non potevano allora eſſere immediatamente e diſſfipate , e traſportate dallo ſcarſo corpo d' acque , che ſſmperiormente de' Molini . Ed
appunto la ſcfia ſcaro da ceſaninarſi era ſotro lo abocco del Santerno ſo/e pertiche 38. e, e con lo ſcandaglio ſſ nocarono i banchi
arc or ſreſcĥi , ed arrendevoli de' renaj , i quali ben diſſtinguevanſi dal

Incertezza del espoisido.

natural fondo duro , e confiftente del fiume . La seconda ragione di dubitare di questa sesta sezione ci venne dall' incertezza del capofaldo, a cui era connella la livellazione della Vifita Conti, e diremo come. La ripa opposta allo sbocco del Santerno è ben munita da un' ordine di colonne di rovere ivi piantate per sostenere l'impressione della sua Piena, che va a percuoterla direttamente. Negli Atti della Visita Conti registravasi, che una di queste colonne era il caposaldo, a cui si era legata la livellazione, e lo scandaglio di quella sezione. Dicevasi, che il fuo fegnale confifteva in due tagli, o come volgarmente dicono, tacche, e se n'erano accoppiate due insieme avveduramente, acciocchè questo segno non si consondesse con altri somiglianti tagli, i quali o per accidente, o per qualche fine foglionsi indifferentemenre imprimere in questa forca di legni, prima di porli in opera. Si riconobbero ad una ad una le ceste di queste colonne, alcune delle quali erano più alte delle altre. Una se ne trovò contrasegnata. da un taglio solo. Nè, per quanto si cercasse, se ne potè troyar l'altro, che individualle più determinatamente il vero capofaldo scelto nella Visita Conti.

E dell' operazione. In mezzo a quefte incertezze, prima che eramonatăfe îl Sole, fi volle far' ulo în ogni conto di quefto medefimo ancor' ambiguo capofaldo; perchè, quantunque qui fi correffe pericolo di errare, e lo fiprimento di quefta fezione non fi paffife per buono, nondimeno lacofante induzione delle precedenti fezioni ricontrase colle medefime circoftanze della Vifita Conti, e con li medefini capofaldi, ci dava già una regola generale per decidere, fe l'Idice aveife, o no siempiro il Primaro colle foe torbide.

Pertanto fatte proftamente le confuere operazioni de' feandagli, e di livellazioni riferite al già detto incerto capofaldo, rifultò in que-

fta

Cagione dell' accidentale in-

Interrimento.

terrimento.

Scavamento maggiore nell' ottava fopra i Molini di Filo.

fta sezione , non scavamento , ma interrimento di piedi 1. 5. 5. Parimente alla settima sezione dirimpetto alla Chiesa di Longastrino sotto a' Molini di Filo si trovò un leggierissimo interrimento di piedi o. 5. 5.

Or che la superiore diversione del gran canale, che va a' Molini di Filo, impoverisse il Primaro, e per conseguenza fosse la cagione, che tuttavia duraffero que' banchi di recentifismo interrimento allo sbocco del Santerno, senza che potessero in que' di trasportarsi dal -Primaro, apparve a tutti chiaramente, quando giunti il seguente giorno con la barca a' Molini di Filo , e nella sezione orrava alquanto sopra al detto canale, ove il fiume aveva tutto il suo intero corpo d'acqua, rinnovati gli stessi sperimenti della Visita Conti-si trovò uno scavamento notabile di quasi due piedi, cioè di piedi 1. 1 i. 2; Nè questo effetto può ascriversi alla maggior chiamata delle acque

farta dal canale inferiore di diversione; onde il fiume in questa seziorie si accelerasse di moto. Ciò potrebbe sospettarsi , quando la diversione a' Molini avesse un corso rapido, e più veloce di quello del Primaro. Ma noi osservammo essere altrimenti, passeggiando le rive di questo canale, e riconoscendo l'alrezza de'sostegni de' Molini, e la caduta delle acque. Quivi l'acqua corrente del canale è molto ritardata, e rigurgitata da' sostegni, da' quali non si permette la cadura, se non da un più alto livello, al quale perciò è costretta a follevarsi ad uso del roteggio. Onde non si potè da noi scuoprire nel canale di diversione maggior velocità di quella, che avesse inquello stato il Primaro medesimo; e quindi l'effetto ricadeva nello stesso o si serrassero i Molini di Filo, com'era avvenuto nella Visita Conti s o fossero aperti.

Che se taluno più cavilloso non ammetresse per buono, e legittimo questo sperimento dell'ottava sezione, sol perchè erano ora aperti i Molini di Filo, noi lo lasceremo pensare a modo suo, nè vogliamo perciò inquietarlo, purchè con la medefima eccezione, e con più di ragione scarti dal ruolo de' buoni sperimenti l' effetto delle due precedenti fezioni, per rapporto a quelle mifurate nella Visita Conticolla circostanza del chiudimento de' Molini.

E qui avvertafi, che codella ferie di sperimenti, e di sezioni si è bensì introdotta da noi per levare d'inganno alcuni; ma non dee dar occasione di credere, che questi piccoli interrimenti significhino alcuna cosa di stabile : No . Tutt' i letti de' fiumi , che riceyono Influenti, sono variabilissimi in questo genere. E se più volte l'anno ci sorgesse il talento di paragonare le sezioni d'un fiume colle precedenti; c' incontreremmo sempre in qualche accidentale diversità o di maggiore Alternazioni comuni a tutt' i fiumi . giore scavamento, o di qualche alzamento del fondo, secondo le circostanze favorevoli o all'uno, o all'altro. A cagion d'esempio; se il torrente, che sbocca nel fiume principale, lo trova magro, e basso di pelo, facilmente sul suo fondo quà, e là vi lascia banchi di materie. Ma se di lì a pochi giorni sopravviene una grossa Piena del fiume principale, questa distrugge, e seco rapilee tutti que' banchi di materie depositate . La medesima alternazione si osferva nel Po grande, ed in tutt'i fiumi minori, quantunque si chiamino stabiliti di fondo; ciò che non altro vuol dire, se non che il hume si mantiene tra' limiti di questi temporanei interrimenti , e scavamenti. Per questa ragione certe più strepirose Piene si chiamano dagli Offervatori le medicine de fiumi, perchè precipitano tanse materie indigelte, le quali si erano ammassare dalle mediocri Piene. Ma se ancora le maggiori Piene saranno divertite, e diminuite di corpo, in tal caso cesserà quel potentissimo mezzo, che hanno i fiumi di tempo in tempo per espurgarsi interamente l'alveo.

Artifiziolo difalveaméto del Primaro nelle feguenti fezioEd appunto da quì in avanti il Primaro non solamente dà luogo maggiori espansioni delle Piene per le sue più basse, e disarginate rive, ma molto più per il suo disalveamento artificiosamente. procurato con le frequenti bocche aperte, affine di divertire non folamente le acque alte di Primaro, ma ancora le basse. Con tale e tanto diffipamento le Piene superiori quivi perdono tutto il loro vigore, e forza di mantenerfi fcavaro l'alveo in quelto tratto ; laddove per rapporto alle fezioni inferiori già da noi efaminate, codesto straordinario scemamento d'acque viene tosto riparato da nuovi grandiosi Influenti del Senio, del Santerno, e del Lamone introdottovi ancora nell'anno paffato, i quali dal foffo vecchio corrono inalvezti fino al Mare. Ma appunto questa medefima. disparità su quella, che ci mosse a procedere più innanzi per osservare qual fosse l'efferro delle acque unire, e sostenure dall'arginature , e quale l'effetto delle acque diffipate , e difalveate in questo fecondo tratto del Primaro, ove fi replicarono da noi i feguenti sperimenti di queste sezioni , non già perchè da noi si dubitasse di quella Massima generale del Guglielmini, e di tutti gl'Idrostatici intorno agli effetti diversifimi delle acque unite, o difunite, ma per torre una volta, se pur si potrà, d'errore alcuni di quelli, i quali fi oftinano in voler difalvearo il Primaro con ranto danno del Territorio Ferrarele lagrificato ad un' erronea Massima. L'estro di queste ultime cinque sezioni fino ad Argenta, come di tutte le altre procedenti, farà partitamente regilhato in una Tavola, che qui si soggiun-

Effetti delle diversioni, e Rotte di Primaro, giunge, ove il femplice paragone dimoftra, che non alla torbidezza dell' Idire, o del Reno dee attributif qualche poco d'internimenrico in quefte fezioni, ma alla fola divisione, e spandimento, e dimimizione del corpo delle aque.

Tavola del Rifultato di alcune fezioni fatte da noi , attraverso all'alveo del Po di Primaro ne giorni 21., e 22. Novembre 1766., col confronto di quelle

fatte negli fleffi luoghi nel 1761. nella Vifita Conti.

|                                                                                                                                                                                                                | Diftun<br>Scalene | e fra uni | Diffra   | an di cisf<br>lai Marc | l Abbu | flame<br>dode | nto del<br>I Po . | Inter | rimer<br>lo de l | rodel<br>Po. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------|--------|---------------|-------------------|-------|------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                | Migl.             | Pert.     | MigL     | Pert.                  | Pied   | Ouc           | Fun.              | Picd  | , One            | . Pun.       |
| Sezione alla Chiavica Leonarda . In queffo tra to il Primaro cammina arginate da ambe le Parti     Sezione alla Chiavica di Bedone . Seguita l'arg                                                             | ۵.                | 0         | ı.       | 178                    | т.     | 1.            | 6                 | ٥.    | 0.               |              |
| natura da ambe le parti                                                                                                                                                                                        | . I.              | 132-      | 2.       | 300-1                  | T.     | 11.           | 3                 | ٥.    | 0.               | . •          |
| namento della Ripa deftra                                                                                                                                                                                      | . 5.              | 362-1     | 8.       | 183                    | 3.     | 8.            | 5                 | ð.    | 0,               | 0            |
| d' Umana. La Ripa defira è difarginata 5., Sezione Pertiche 12. superiormente al Canale della Vela . Seguita il disarginamento della su                                                                        | ۰.                | 277       | 8.       | 460                    | ı.     | ٥.            | 10                | 0.    | 0.               | 0            |
| detta Ripa                                                                                                                                                                                                     | . 3.<br>i-<br>di  |           |          | 470                    | 0,     |               | 6                 |       | 0.               | •            |
| 7. Sezione di rimpetto la Chiefa Parrocchiale<br>Longastrino . La Ripa destra seguita ad effere d                                                                                                              | di                | 400       | 12.      | 370                    | 0.     | 0,            | ۰                 | z.    | 7.               | 5            |
| farginata  8. Sezione a Molini di Filo. In tempo, che fi è far<br>quella fezione, i Molini macinavano, ciò che                                                                                                 | 3·                | 85        |          | 455                    | ٥.     | 0.            | ۰                 | 0.    | \$-              | 5            |
| non feguiva nel 1761.  Sezione al Marmo della Rofetta. Oltre al difa ginamento della Ripa defira vi fono nove fosso o Canali nel tratto inperiore ad Argenta, che fervono di devissione della ecque in Piena d | ام<br>ام را<br>ا  | 443       |          | 398                    |        | ı.            | 3                 | 0.    | 0.               | ۰            |
| Primaro  O Sezione dicontro alla Chiefa della Celletta V  fono nella Ripa dettra difarginata tre foffi,  Canali nella parte fuperiore, il quali introduce no le acque nelle Valli di Argenta in tempo  o       | 0                 | 44        | 21.      | 442                    | 0.     | 0.            | ۰                 | t.    | 5.               | ۰            |
| escrescenze del Primaro  II. Sezione alla Chiavica Borghese. Viè nel tratt<br>superiore della Ripa destra disarginata una sossi<br>oltre alle diverse bocche, che servono di diversi                           | 0                 | 141       | 24.      | 83                     | 0.     | ο.            | •                 | 0.    | ı.               | 5            |
| alle Piene del Primaro                                                                                                                                                                                         | · I·              | 135       | 25.      | 318                    | ٥.     | 0.            | °                 | 0.    | 7-               | 11           |
| nella forma che fopra                                                                                                                                                                                          | . 0               | 40        | 25.      | 258                    | 0,     | 3•            | 1                 | 0.    | 0,               | •            |
| fopra                                                                                                                                                                                                          |                   | 84        | 25.<br>F | 342                    | 0.     | ٥.            | •                 | ٥.    | 9,               | S<br>In      |

.44

Fine delle fezioni in Argëta. In Argema fi pofe fine all' ulterior' elame delle sufleguenti fezioni del Primaro fino al Morgone, al per nuova Piena sopraggiunta dall' Idice, come ancora perchè da Argenta all' infu la riva deltra è talmente trinciata da tanti negli , e Rotte, e bocche , che il Primaro in Piena non ha più forma d'alvoe, ma d'un irregolare fapandimento, dal quale non si può dedurre regola alcuna del corto de' fiumi. E siccome dalle istruzioni dateci dalla Sagra Congregazione ci veniva-prescritto di fare quelle fole osservazioni, e sperienze, le quali danoi si riputasfero utili al fine proposto, senza divagarci in altre interminabili ricerche per sodisfare a diversi partisi; così e poteva bafure il confronto di questi due tratti di Primaro per molte migliadi corso, affine di confermare la Massima del Gugilelmini, e di tutti gl' Idrostacici, che, dove il corfo di most' influenti è unito in un alvoe solo, a lore torbidezza niente pregiudica al ulteriore sica-vamento, che voi si si moste maggior corpo della easue correnti.

Maffima di tutti gl' Idroflatici .

Non fi creda però , che ci fosfe allora incognino l'alveo di Primaro da Argenta fino al Morgone , dove dal Cavo Benedettino vi sbocca. l'Idice. Codesto tratto d'alveo da noi alcumi giomi prima si cra già-esaminato con lo sandaglio volante, e con giusti intervalli se n' cra misurata profondità , in uno stato e, che allora correva d'acques mezzane, ed opportunissimo a questa ricognizione. Nella seguente arvola si espognoso le mister di questi sandagli, ad 'quali può dedursene la media prosondità di rutto questo canale disalveato. Veramente ci parve un miracolo il trovare tanta prosondità in questia parte di Primaro sino al Morgone. A dispetto di tante Rotte antiche, e di tante altre mouve, e delle replicate diversioni delle Piene, e di tanto scenamento delle sorce del siune, y laveo si è mantenuto sca-

vato, come qui dicontro fi vede.

Scandagli volanti da Argőta fino al Morgone.

#### Altezza degli fcandagli daganti fatti nel Po di Primaro dai Morgone fino ad Argenta nello fiato d'acqua mezzana

| and the second s |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Alla Confluenza del Benedettino in Primaro 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.   | •    |
| Più fotto in fezione regolata 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.   |      |
| In faccia al Riazzo Farina 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    |      |
| In faccia alla Golena di Bellariva 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.   | 0    |
| ân faccia alla Cafa de' Bartoli ragguaglistamente 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.   | •    |
| In faccia alia Cafa Paccheni Sufena 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.   | 0    |
| Poco sopra alla Casa detta di Confandolo 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.   | •    |
| In facela alla Cafa del Signor Recchi 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,   | •    |
| In faccia alla Cafa del Dazio 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,   | 0    |
| In faccia allà Cafa del Scarzeni 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | б.   | •    |
| In faccia alla metà delle Pioppe Scarzeni 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٥.   | •    |
| Qui comincia il fiume a correre incaffato , restando onc. 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |
| di vivo alle Ripe nello flato presente d'acque mez-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| zme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
| In faccia alla Chiefa di Boccaleone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥.   | •    |
| Più fotto circa mezzo miglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.   |      |
| In faccia alla Beccara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.   | •    |
| Parimenti poco fotto a questo luogo, la Ripa destra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| s alza sopra al pelo d'acqua onc. 9. nello stato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
| presente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |
| In faccia al Palazzo Ravagnini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥.   |      |
| In faccia d' Argenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | o.   |      |
| In meets a Argenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٠.   | _    |
| I fuddetti 16. scandagli ci danno una media altezza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |
| di Piedi 8. 2. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |
| ar 1 km 0. 3. 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| Altezze delle Ripe del Po di Primaro fopra il pelo d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | asq  | ua   |
| in Piena mezzana , rilevate a fima da noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -    |      |
| nella Vifita di effo Primaro, e fono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| dal Morgone al Mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| Piel. (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bac. | Pre. |
| The state of the s |      |      |
| In faccia alla metà delle Pioppe di Scarzena o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9.   | •    |
| Poco fotto al Canale della Beccara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.   | •    |
| Sopra alla Cafa del Ravegnani, la Ripa defira 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.   | 0    |
| In faccia alla Cafa del Signor Recchi 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.   |      |
| Sopra alla Cafa Cubianchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.   | 0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |
| Sopra al Marmo della Rofetta 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٥.   | •    |
| Sotto allo abocco del Santerno , la Ripa destra 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.   | •    |
| Sotto allo abocco del Santerno , la Ripa destra 4.<br>In faccia alla Casa del Sig. Spadacci , la destra Sponda 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |

Qual maggior profondità può darfi al Primaro da Argenta al Morgone, che quella, che ha prefentemente, ragguagliata, e mediadi piedi 8, 3, nello fitato d'acque poco più che mezzane? Adunque non è la profondità quella, che manca il Primaro, comejupponevali per le torbide dell' Idice; a manca il bene l'arginatura di tutta la fiponda defitra; manca la velocità troppo inflacchita perla diversione continua delle fue acque; manca al fume la forza, che nafee dall'unione delle acque, e del loro incuffamento. I la fomma la natura del fume fa benifitmo le parti fue s' Soltanzo e la malizia, o l'ignorianza degli Uomini fi è quella, che nuoce l

Sperienze delle torbide dell' Idice . Non si vollero ancora qui omettere altre più sottili diligenze per discolpare l'Idice da quell'interrimento, che gli si attribuiva a totto. Correva allora per Primaro forto Argenta una ben groffa Piena. dell' Idice ; e giacchè tante gran cose s'erano dette , e si ridicevano di quest' Idice, e di queste torbide, quasi che non altro fossero, che una pasta di fango, ci cadde nell'animo di esaminare qui ful posto la quantità di queste parti terree, e qual proporzione avelle a rutto il corpo dell' acqua. Prela pertanto una boccia quadrata di vetro, quelta fi artuffo da un Navicellajo, per quanto porè egli arrivare, fort'acqua, con tutto lo sporgimento del corpo, e delle braccia stese dalla barca; e si ritrasse piena di quella ranto decantata torbida . Paffato qualche po' di tempo, e durante la stessa Piena se ne riempì un'altra nella stessa maniera per farne il confronto. Dopo due giorni di quiete, e fatto tutto il sedimento, e chiarificara l'acqua, fi calcolò da rutti, che la quantità della parte terrea rimalta al fondo in amendue i vali di vetro era una ferrantefima parte di tutto il corpo dell'acqua dell'Idice. Fece a tutti maraviglia, che una così piccola parte diffusa per tutto il fuo corpo appannasse, ed intorbidasse talmente l'acqua, che ognuno al giudicarne dall' apparenza , l' avrebbe creduta pregna d' una quarta parte di terra. Ma così giudica il volgo, e di questi pregiudizi si arma il partito. E potremo poi dubitare, se le altre sessantanove parti d'acqua o fia dell' Idice folo, o dell'Idice col Reno in Primaro, ma polte in movimento, fiano più possenti a sostenere, e trasportare una sola settantesima parte di terra? Potremo dubitare se questa sola prevalga alla forza del moto d'un corpo d'acque incomparabilmente maggiore? Egli è vero, che se l'acqua del fiume perderà la velocità o perchè disalveata sia, o per altre ragioni , le parti terree caderanno al fondo ; ma questo medelimo effetto accaderebbe, quand'anche la parte terrea fosse una milionelima

Proporzione delle parti terree al corpo dell'acqua. nefima parte' di fintto il corpo d'acqua. Tutta l'are adunque d'impedire le depofizioni fi riduce ad un folo articolo di teneres fempre inalveate; ed unite, e correnti le acque de fiumi rorbidi.

Or chi porrà foffrire, che il regolamento del Primaro fi riduca ad una Massima diametralmente contraria, cioè, di procurarne l'espanfioni , le diversioni , quanto fia possibile è Imperocche , oltre i tagli , ed i canali di diversione già aperti , e descritti nel Tipo della Visita Conti, quanti altri con lo stesso furore se ne vanno aprendo de' nuovi ? Basti dire, che in quel breve nostro soggiorno in Argenta offervammo con iffupore, e compassione, che sotto gli occhi nostri si apriva attualmente un' altro nuovo canale sulla destra, che portava le inondazioni sul Territorio Ferrarese . Anzi tale e tanta è la superstizione , o per meglio dire , pazzia di volere eodesti spandimenti di Primaro, che si giunge a segno di prescrivere agli sbocchi de' canali degli scoli in Primaro, che stiano sempre aperti a ricevere le Piene, e che non fiano muniti delle loro cateratte da abbaffarfi nell' efcrescenze, come si costuma in ogni alera parce del nostro Mondo: No . Si presende, che le Piene si sfoghino per questi stessi condotti, e si dilazino sulle terre dell'Asgentano, del Ferrarcíe, e del Ravegnano. In fatti, nell'occasione della Visita noi offervammo con quanta indegnazione, e sorpresa alcuni predominati da questo inganno viddero il canale di scolo della Beccara munito giudiziofamente la prima volta in quest'anno della fua cateratta allo sbocco in Primaro. Quanto differo eglino contro questa, che chiamavano novisà; quasi che i Paesi, ne' quali ci trovavamo, fossero le terre Magellaniche, nelle quali è novità qualunque buon regolamento.

Nuove Rotte, e diversioni del Primaro.

Confession però che da nostri discost, e persuasioni non porcà costi giammais, nò punno fecamani un'errore così barbaro, e grossionano, perchè rivecchiaro negli animi di molti, e ben radicato per educazione, e per legge di partiro. Più che si dirà, più vi si ostinorano all'havaccio adel Principe è quel folo foccorio, e rimedio, che può prevalere. Un semplice insforabile Comando, che qui preferira quello, che nel regolamento de fiumi si partica in ogni altra parre del Mondo colto, e moto più dell'Italia, andrà al raglio de' prefensi, e de' fitturi dissordini: Arginare Lariva Aestra, thiudere le Rette, munire di cateratte gli sbecchi tutti de fedi, dove si bisguo, ed inabvaren tutte la esque unite in Primare. Qual Mrana, pazzia è quella, di voler distrarte gran parte del Territorio stutto Ferrarede, e dissorre il Primaro a riempisti con peri-colo di utto il Poessio. S

Rimedio reale unico. Vera cagione dell'interriméto d'una parte del Cavo Benedettino. Si oppone da alcuni, che l'Idice ha interrito il Cavo Benedenino, quando la prima volta vi fu introdotto, e che farà lo stesso col Primaro quantunque arginato. Ma si risponde, che in questo fatto, ed accidente si framischiano, e si confondono più cose, e diverse origini per oscurare tutto l'affare. La vera cagione dell'interrimento del Cavo Benedettino non fu già l'immissione dell'Idice, ma unicamente dee riferirsi alla Rotta del Reno nella Valle di Gandazolo, accaduta due miglia sopra lo sbocco dell' Idice. La sola diversione delle acque del Reno, per questo lato, rallentò immediatamente il suo corso nel suffeguente Cavo Benedertino, a segno che calarono tosto al fondo le sue torbide, le quali lo riempirono. E questa è sempre l'universale cagione del riempimento di tutt'i cavi vecchi de' fiumi , e de' torrenti , dietro le Rotte , e diversioni , le quali ful principio vanno scemando talmente la quantità, e la velocità delle acque correnti nel vecchio alveo, che in breve lo abbandonano interamente. Or in questo progresso mancando a quella parte residua di fiume , la quale tuttavia decorre nel primitivo Cayo, la forza di fostenere, e di trasportare le materies terree, queste ricadono tosto al fondo, e vi fanno quell'alzamento, che si vede nel tratto del Cavo abbandonato. In fatti, senza partire dal Reno, chi ha interrito il suo antico Cavo dalla Rotta di Mirabello all'ingiù? E quando di nuovo accadde la Rotta Panfili, chi alzò il fondo del feguente fuo alveo, come offervammo nella Visita ? Certamente quì non possiamo incolpare l'Idice , nè verun'. altro torrente. Il folo folo Reno ne fu la cagione dopo le mentovate Rotte. Mancando quivi l'unione di tutte le fue acque, e la velocità del fuo corfo, ne feguirono quelle tante deposizioni, che riempirono il suo canale. Lo stesso effetto di riempimento segui in quel tratto di Cavo Benedettino abbandonato dal Reno fino allo sbocco dell' Idice dopo la Rorra superiore di Gandazolo. Qual prova più convincente, che l'Idice non fu l'origine di quell'interrimento, quando esso prosegui allora il suo corso in altra parte, e lo continua ruttavia felicemente nel tratto inferiore del Cavo Benedettino fino allo sbocco in Primaro al Morgone?

Continuazione del corfo dell' Idice per il Cavo Benedettino.

Denocettino nno ailo socco in l'imigro ai Morgone :
Diranno , che dierro la Rotta dell' Argine di Gandazolo, parte della
Piena dell' Idice rigurgirò all' indierro , e corfe retrograda alla feltà
Rotta . Ma di quelto accidente nulla abbiamo di che maravigliarcene. Quelto fu un'effetto confeguene alla Rotta . Perocchè abbaffandofi le acque del Reno per la fuperiore divertione , ed alzandofi
nel Cavo Benedettino le acque dell'idice per la fua Piena, era naturatura-

Confeguenze della Rotta di

turalissimo ad accadere, che parte delle acque dell'Idice più alte di pelo ricadesse indictro a decorrere sul fondo, che attualmente si abbandonava dal Reno medesimo. Un tal movimento non è stravagante, ma comune a tutti gl'Influenti, i quali concorrono inun' alveo comune . Se una Piena di questi s'abbatta a trovare il fiume principale in acque basse, o magre, l'altezza delle loro acque allo sbocco fa sì, che una parte di quelle non fegua il corfo del fiume, ma ricada all'indierro retrograda ad intorbidare le fue acque chiare. Ciò, che può offervarfi , maffimamente ne fiumi principali, i quali corrono con poca pendenza, ed in acque baffe. La. linea del rigurgito, e della retrocessione d'un' improvviso influente torbido, e copiolo d'acque si stende all'insù assai volte per lunghisfimo tratto. Qual maraviglia poi, che lo stesso accadesse allora. all' Idice ? Ma quante stranissime fantasie sonosi e scritte, e dette fu questo peraltro naturalissimo essetto. Egli è vero, che quella. parte delle torbide dell'Idice, che corre retrograda per la Rotta di Gandazolo, vi avrà lasciato anch'essa il suo interrimento. Ma queste son tutte conseguenze della prima origine, cioè della superiore diversione di Reno per quella Rotta. Se la Piena di Reno si fosse contenuta fra le fue arginature, e tutta nell'alveo comune fi fosse portata a congiungersi coll'Idice, niente di simili accidenti sarebbe accaduro. Troppo qui si vogliono confondere gli effetti con le vere cagioni. Sebbene, o a torto, o a diritto, la Massima ferma era sempre quella.

Vociferazioni

schbene, o a torto, o a dritto, la Maffina ferma era fempe quelladi voler accufar l'Idice. Quefto s' era timolò da Marmorta contro lor voglia: Quelto s' era unito col Reno, con la Savena nel
Cavo Benedertino: L'unione di quefti fiumi, e torrenti, quanto
todata dal Guglleinni, altertano era contradetta dal partio. Si
dica dunque, che tutro il male vien dall' Idice; s' incolpi l'Idice
per la Rotra di Gandazolo, quantunque fuperiore di due migliadal fiuo sbocco; si condanni l'Idice dell'interrimento seguito, c
della novità pel suo corfo retrogrado; si condanni l'Idice del fuppolto riempimento del Po di Primaro. Forse a simili vociferazioni
si dara fode, senza claminante più che tamo? E con queste imprefioni si otterrà, che mai più si ponga mano alla riparazione dellaRotra di Gandazolo, e del Cavo Benedettiro.

E che così la difcorreffero alcuni, così spensifero, si può argomentare da un fimile abulo, sch'effi fecero altro disparatifimo accidente. Quando la prima volta s'inalvo l' Idice nel Cavo Benedettino, s'avviddero gli Architetti, che la sua pendenza era maggiore di G.

To any Cloodle

caduta con un fostegno, che vi fabbricarono allo sbocco. Venne la fua prima Piena, ed o fosse per la fiacchezza delle parti del sostegno, o per la mala costruzione ; lo ruppe immediatamente , lo royesciò, ed il torrente precipitò nel Benedettino con sì rapida caduta, che di alquanti piedi profondò il suo letto per molte miglia. all' insù, e seco trasse nell'alveo comune gran copia di terra. Per questo accidente della rovina del sostegno, quante clamorose accuse fi alzarono allera contro l'Idice, quasi che in torrenti molto minori non si rinnovassero tutto di simili fortuite disavventure. Si diceva, che l'Idice non poteva soffrire la società col Reno ; che l'Idice aveva portato un monte di terra per serrare affatto il Cavo Benedertino. Ma l'Idice col suo stesso andamento negli anni seguenti ha smentite tutte quelle dicerie; giacchè esso da se, senza bisogno di sostegno, fi è formato il fuo cavo, la fua caduta proporzionale alla quantità, e qualità delle sue acque. L'idice per tanti anni sbocca nel Benedettino felicemente, e senza querela almeno giusta. L'Idice decorre nel Benedettino fino al Primaro, fenza efferfi ferrato il fuo corfo, come dicevali. E quando la prima volta si tosse da piedi quel mal pensaro sostegno, l'Idice non portò nel Cavo Benedertino quelle montagne di terra, che si magnificavano. Al più, in quel tratto tra la Rotta di Gandazolo, e lo sbocco dell'Idice, abbiam'offervato quell'ordinario interrimento, che si vede per altre Rotte di Reno nel Cavo abbandonato, e ch' era qui naturalissimo a seguire ancora pel corfo retrogrado d'una parte d'Idice non foftenuto dal Reno. Ma tolgafi finalmente la maschera a quello spauracchio d'Idice, che certuni si sono lavorato colla loro fantasìa per metrer paura, e dicasi una volta per sempre, che la torbidezza dell'Idice non è punto differente da quella, ch'è comune agli altri fiumi del Sepio, del Santerno, del Lamone, del Reno, come abbiam dimostrato con lo sperimento di sopra riferito. E siccome tutti questi uniti col Reno fanno si buona alleanza, non è da dubitare, che faralla ancor l'Idice, fenza efiliarlo di bel nuovo in Marmorta.

quella, che gli convenille. Si prese lo spediente di moderarne la

Sperimenti favorevoli dell' immissione dell' Idice nel Benedettino.



# ARTICOLO IV.

Se alla sicurezza del Polesine sia, non che di vantaggio , ma di necessità, l'arginatura destra del Primaro.

### SOMMARIO

Disarginamento della riva destra di Primaro fa un effetto contrario a quello, che si pretende. Da quali forze proceda lo scavamento del letto de fiumi . Induzione generale delle were cagioni dell'al zamento del lesto de torrenti , e de fiumi . Errori degli antichi Architetti-nelle diversioni de fiumi . Offervazioni- dell'immissione di Panaro in Po grande , e d'altre unioni de fiumi . Offervazione dell'unione del Lamone col Primaro , e de suoi effetti . Inversezza de calcoli însorno la portata delle Piene. Accrescimenti uguali d'acqua non fanno uguali alzamenti del fiume . Sperienze , ed offervazioni del P. Caffelli, e d'altri. Unico cafo delle velocità proporzionali al corpo delle acque nel fistema del Gennese. Diristo, e pratica di tutte le genti nel riparo de fiumi. Straordinaria depreffione degli Argini del Polefine, e Tavola delle loro alsezze. Riffofta ad una Relazione delle Piene d' Idice. Alzamento di 4. piedi di più prescritto all'argine finifiro. Nuovo disordine scoperto nella Vifita intorno all' abbandono degli argini vecchi .

P Arrà uno strano paradosso quello, che qui da noi si asserma francamente : E quanti faranno ributtati dalla fola propofizione di quello articolo! Tanto vale la pregindicara opinione di coloro di i quali tutto al rovescio pensano, che la sicurezza del Polesine n'posta sia in questo medesimo disarginamento della riva destra ssulta quale dilarandoli le Piene di Primaro ; non postano giammal alzarsi ni a sovverchiare gli argini della finistra riva : Che questo ripiego fial un'errore mafficcio ne'buoni principi dell'Idroftatica, farà nottra premura il dimostrarlo con ogni chiarezza. E perchè non si creda, che una giusta compassione a tanti paesi inondati per questo difarginamento ci possa far piegare alla loro salute, anche con qualche discapito del Polesine ; noi qui per ora porremo in disparte l'interesse di quelle Provincie. Siano pur elleno per antica servitù sa grificate tutte al comodo, ed alla ficurezza del folo Polefine. Purchè

Paradoffo agi' Imperiti .

ché fi falvi il Polefine, fi perda il refto; sa così. Si guardino però i loro Patrocinatori di non usare disavveduramente di que mezzi; i quali promovono un'estruo contratio a quello, ch'esti perendono. Pretendono con tale disarginamento, che le Piene di Primaro si tengano sempre più basse. Noi dimostreremo, che quanto maggiori sano i'espanioni alla riva destra del Primaro ; tanto più alte si renderanno le sue Piene, e più prestamente s' accosterà il sovverchiamento de' bassi argini del Polesine alla sinistra; ed all'opposto, impedite che siano codelte espansioni, e strat l'unioni titute le sue acque in un solo alveo, le Piene di Primaro sempre più titute le sue acque in un solo alveo, le Piene di Primaro sempre più

Mezzi contrarj al fine .

s' abbatificamo di pelo.

Cominciamo di quelle prove, che sono pianissime, perchè derivate
da' primi principi dell' Idrostatica, ed anzi dal senso comune, e dalle
immediate sperienze. La forza, che ha un siume per iscavare il so
sono o, e per mantenerlo già scavato, e prossondo, nasce da due
parti, che la compongono, cioè, dal eorpe s' acque, e dalla veheisià. Se una sola di queste cresca, rimanendo invariati a'lura,
cresce la forza, che gl' idrostatici chiamano momento, e e molto più
se amendue unitamente s' aumentino, cioè, nagla, e eviositià
dell' acqua. Allora tale si sia la pressione, e la corrossono del sondo,
ed il suo prosondamento, ral'è la spinta delle acque, che con
molto minor pendenza vi corre rapidissimo si sume.

Forza d'ogni fiume ad ifcavare l'alveo. Egli è dunque evidente, che se il Primaro sarà arginato a destra, se nell'alveo suo si uniranno le acque tutte, che vanno ora disperse, il corpo del siume si farà maggiore. E quel, che qui dee considerarsi attentamente, le acque incassate tra gli argini ripiglieranno una velocità incomparabilmente più grande di prima. Adunque tatto più si prosonderà l'alveo di Primaro, quamo maggiore sarà la forsa delle sue Piene unite; e per conseguenza anche le stesse Piene si d'un fondo più scavato s' abbassenamo da quel sivello, al quale ora giungono, sostemute da sondo più alco.

In fatti, chi non vede quanto lentamente si mova il Primaro in questo sito primo tratto dissiveato, e quanto più facili si rendono le deposizioni delle site totobice ? Chi non pronosicherebbe si lico vicino tiempimento? ed in tal caso le stesse Prime quanto più alte si vederbbero decorrere preso la sommità di que miseri arginelli, che dissindono si Polessire Instituti esempi del corso de situmi, e de crorrenti dimostrano essere vensismo quello, che quì si va dicendo. Quanto alzamento del loro fondo, e delle loro Prime sinno i torenti dissinati è Quanto al la premura de veni si dovicti; per ser-renti dissinati è Quanto a la premura de veni si dovicti; per ser-

rarli tra forti argini, per accrefcere la loro forza, e per obbligarli non a spandersi, ma ad iscavare il fondo, o a mantenerselo iscavaro ? Sappiamo , che una volta correva l'errore presso di alcuni Architetti d'acque, che a scemare l'altezza delle Piene di qualche fiume principale della nostra Italia, giovassero le diversioni. Sappiamo, che queste si effettuarono, tempo fa, nel medesimo fiume per iscarico delle sue Piene. Ma che? si scemava bensì il corpo d'acque nel fiume principale; ma ciò, che pareva un paradosfo, l'altezza delle Piene si manteneva la medesima, come per l'avanti, ed in apprello si fece maggiore. Codesto sperimento contro la loro aspertazione aprì gli occhi a quegli Architetti per intenderne la ragione. Imperocchè da sì fatte diversioni diminuendosi allo stesso tempo ed il corpo d'acqua, e la velocità, le Piene mantenevano la stessa misura d'altezza, ed inoltre il fondo del fiume dopo molte Piene si vidde alzato incredibilmente, e con esso alzarsi ancor le Piene. L'errore de passati ha migliorate le Massime degli Architetti presenti, i quali ora detestano tutte queste diversioni, e prescrivono, che tutte le acque delle Piene camminino unite, ed anche ristrerte nello stesso alveo, acciocchè in sezioni minori crescano di velocità, di corpo, di forza per trasportare le pesanti materie, o per sostenere le torbide. Pertanto a voler abilitare il Primaro a contenere le sue Piene in sezioni più profonde, e più capaci, si uniscano le acque tutte, non si disperdano, ed allora si conseguirà quell'effetto di scavamento, che si è trovato da Filo di Lon-

gastrino all'ingiù verso la foce, che mette al Mare. Ripiglieranno forse alcuni, che se tutte l'espansioni di Primaro della defira riva si comenessero nel suo alveo, accrescerebbero il suo corpo a dismisura, e l'alrezza ancora delle sue Piene. Ma perchè questa difficoltà nasce da una fantasìa mal'abituata, così noi la verremo poco a poco addimesticando al vero, con esempi di fatto, e di quanto la varia velocità de' differenti corpi d'acque giunga a ragguagliare le misure dell'akezza de' siumi . Quando la prima volta si trattò d'inalveare il Panaro nel Po grande, le stesse clamorose opposizioni, le quali ora si rinnovano per il Primaro, si fecero allora contro l'ideata unione , predicendone uno strano alzamento del Po grande . Fattapoi l'immissione di Panaro in Po, si calmò subito tutto quel gran contrafto di gente, che parla, e scrive, e sentenzia senza fondo di fapere, e di sperienza i e ne rende la ragione Monsignor Corsini, il quale coll'affistenza del celebre P. Abbare Castelli parlando nella sua Relazione di quello fatto, dice: Che anzi che gonfiare il Po, l' ba-DiuttoPratica de'veri Idroffatici per impedire il riempimento de' fiumi

Elempi dell'unione di più fiumi lenzafensibile alzamento.



piuttoflo renduto magro; perchè egli è andato rodendo molti renaj, e molte ifelette createfi nel fue lette &c. Quefto è appunto quello che dicevasi nel primo articolo di questa Parte. Un fiume principale, senza dilatar la sezione, nè alzare il suo pelo, si fa capace talvolta dell'unione d'altro fiume, con diffipare soltanto gl'impedimenti , ed animare di velocità tutte le sue parti , le quali prima. o lentamentre moveanti, o fi stavano oziose. Il medesimo Montignor Corfini poco dopo foggiugne un' altro sperimento, che confermaquella Massima, che si va ridicendo, che l'unione di tutte l'espanfioni di Primaro o non farebbe alcun alzamento, o lo farebbe insensibile, e così scrive a car. 125. della Raccolta del 1682. Come s'impara dalla prova fatta da noi nel Panaro con l'acqua di Burana; concioffiache meffi nel fiume segni stabili , e turata la detta Chiavica , non fi vidde abbassamento sensibile ; nemmeno avendola dopo aperta, sensibile alzamento; dal che si giudica dover succedere il medefimo al Po del Reno, avendo senz'altro maggior proporzione Burana al Panaro, che Reno al Po, considerato lo stato di essi fiumi , nel quale fu fatta l'offervazione .

Un'altra più convincente offervazione fatta concordemente dalle Partie confermata dal P. Abbate Grandi, e dal P. D. Celestino Galliani fi produce da Monsignor Riviera nella sua Relazione al numero 614 ov' egli racconta, che dopo la diramazione del Po di Ariano, la fezione nel tronco refiduo del Po delle Fornaci ha una maggior larghezza, che nel tronco superiore unito, e l'altezza non è', che poco minore di fotto, che di fopra la diramazione, cioè nel tronco superiore unito avanti la diramazione, scandagliatone il fondo in sedici luoghi, fi ebbe un' altezza ragguagliata d'acqua di piedi 10, once 6, e tre quarti di minuto; e dopo la diramazione nel Ramo delle Fornaci, scandagliata in diciassette luoghi l'acqua, si ebbe un'altezza ragguagliata di piedi 10, once 4, minuti 11, e; cioè poco di più d'un oncia e mezza folamente d'altezza. Eppure, dic'egli, tutta l'acqua dell'uno, e dell'altro Ramo è passata già prima per lo tronco suddetto principale del Po grande, avanti the egli fi divida nelli due delle Fornaci, e di Ariano, aggiustandosi ogni differenza colla varia velocità, che risulta ne' detti Canali . Ne fe può dubitare, che ficcome siò accade nel divorzio del tronco suddetto principale in que' due rami divifi; cort non fuccedeffe lo ftefso, quando con moto retrogrado que medefini due rami divisi dovessero in un sol tronco unirfi &c.

Cent altri elempi presi dal corso de' fiumi dimostrano chiaramente, che assai assai volte l' unione di molt' Influenti, o rami in un'alveo solo, o la loro diramazione non altera fenfibilmente l'altezza delle acque, e del pelo delle massime Piene nel tronco principale trovando la natura altri mezzi di contenere le acque accresciute , quasi al medesimo livello di prima o per accrescimento di velocità, o per allargamento di sezioni, o per iscavamento del fondo, o per tutt' insieme questi ripieghi, e però, quando il Primaro pel suo arginamento a destra contenesse tutt' i suoi spandimenti, non farebbe per tutto ciò fensibile alzamento.

Che sia così , prendiamone un' altra prova convincentissima dal Primaro medelimo, e da un fatto della nuova immissione del Lamone. Ognuno sa, quale e quanto grandiosa sia la portata d'una Piena del Lamone, e ben lo fanno que' miseri Terrirori, pe' quali passa, e li diferta con orribili inondazioni. Qual rapporto s'abbia al Reno, non meno il Lamone, che ciascun'altro Iufluente nel Primaro nelle masfime loro Piene, già è stato altre volte calcolato da eccellenti Matematici. Noi confessiamo il vero, che di simili calcoli poco ci posfiamo fidare. Converrebbe determinare la massima velocità di ciascun fiume, ma nel colmo della sua Piena, e ciò più volte. Ma chi v'è, che dica d'averlo fatto? E poi tutti codesti calcoli si fondano fulle due famose ipotesi o della velocità proporzionale all'altezza, o della velocità proporzionale alle radici dell'altezza. Ma il moderno Autore dell' Idroffatica esaminata ne' suoi principi dimostra assai chiaramente, che al corfo de' fiumi, e de' torrenti non può in nellun conto applicarsi veruna delle due ipotesi, le quali non hanno luogo, fuorchè nella velocità delle acque, ch'escono da' fori de' vasi sotto varie altezze, ed ancor qui il medefimo Scrittore dimostra la grande incertezza delle sperienze . Noi valutiamo più assai la stimativa del fenso comune di que' Battifanghi, i quali scorrono lungo le rive di questi fiumi, e fanno frequentemente il paragone dell'escrescenze del Lamone con quelle di Reno, e degli altri fiumi . Tutti questi concordemente affermano, che il Lamone in Piena massimauguaglia, chi dice un terzo, chi una metà della Piena di Reno. Ma fia, come si voglia. Il determinarne il preciso, non è di questo esame. Ma a buon conto codeste massime Piene del Lamone sono entrate in Primaro per tutto l'anno passato. E qual' è stato l'effetto di così strana novità ? S'è forse udita querela di qualche nuovo alzamento fatrovi ? Forfe il Primaro per tale aggiunta ha formontate le rive? Forse ha messo in qualche pericolo il Polesine, o piuttosto le Valli di Comacchio ? Niente di tutto ciò ; nè manco se ne sono acCagioni varie della loro cofante altezza.

Incertezza de' calcolidella... portata de'fiumiper rapporto al Reno.

Sperimento del Lamone introdotto in\_ Pri-

corti gli Abitatori alle rive di Primaro i molto meno hanno accelerato il chiudimento della Rotta, e la diversione del Lamone: anzi, e fe si fissi perso il partito di lasciarvelo per fempre decorrere nel Primaro, com' era certamente miglior configlio, nessimo pigliavasi la bitga di farvi oltacolo. E pershè P erche con tutta l'immissione da bitga di farvi oltacolo. E pershè P erche con tutta l'immissione da Lamone, il Primaro decorreva come prima, ed anzi con vantaggio, avendo fatto uno fazamento, dove d'un piede, dove di dee, e dove di tre, con altra nuova dilatazione delle rive, come da noi si è dedotto dalle recenti corrossoni da S. Alberto, dove ha sboccato in Primaro, sino al Mare.

Altezza del Primaro non accrefciuta fensibilmente.

Trasferiamo ora quefto fatto del Lamone all' espansioni superiori di Primaro, le quali per la progettata arginatura noi ora consideriamo, che si rimangano contenute nel Primaro, e cerchiamo qui qual' esfetto di alzamento vi fazamo. A noi pare, che la decisione sia già fatta col paragone del Lamone. Imperocchè concedasi pure, che la quantità di questi espansioni arrivi ad uguagliare una Piena massima del Lamone, cioè quasi la metà del Reno; ciò, che non è punto versismite # Ma sa così. Non pertanno gli spondimenti contenuti nel Primaro fazamo bensì maggior (cavamento del suo fondo, maggior dilatazzione delle sue rive; ma alzamento del suo pelo non mai, o appena infensibile, giusto appunto, com'è accaduto per la nuvva-immissone del Lamone. E queste non sono speculazioni astratte, ma conseguenze dedotte da fetti veri.

Applicazione all' espansioni del Primaro.

> Ma perchè ci sta a cuore il combattere sotto tutti gli aspetti un'errore invecchiato a favore di quello disarginamento, aggiungiamo ancora un'altra rilevantiffima offervazione. La sperienza c'insegna conuna costantissima induzione, che non tutti gli accrescimenti uguali de' nuovi Influenti in un fiume fanno uguali alzamenti del fuo pelos ma se lo trovono assai basso, e magro lo alzeranno subito, a cagion d'esempio, per due, o tre piedi ; e se s'abbattono nello stesso fiume alto, e gonfio, vi faranno uno scarsissimo, e talvolta non discernibile alzamento. Chi s'è trovato spesse volte alle rive di Po. dove vi sbocca la Secchia, il Panaro, e tanti altri torrenti, avrà potuto certificarsi di questo fenomeno; se una sola Piena d'alcuno di questi torrenti, formatasi per qualche scoppio di temporale nelle Valli, e per dirotte piogge, entra in Po ne fommi calori della Stare. quando il fiume ha fomma penuria d'acque, quella vi fa toftamente un tale alzamento, che sotto gli occhi vi riempie immediatamente il vasto suo letto; laddove, se la medesima sopraggiugne al Po già in Piena nell'Autunno, nessun'alterazione da noi può scorgersi del fuo

Infentibile alzamento defiumi in Piens per nuovi Influenti . sio alizamento, che ci è infensibile. La medesima osservazione secgià il P. Abbare Castelli nel suo Tratesto della misura della ecquezcorrenti al Corol. 3. con queste parole: Osfervasi ancora 5 che mentre il fiume principale è hosfo fopravvuenendo una 5 ancorebè debole pieggia 7 si pulsie netabile recisiemento 5 chi alexamento una ancorebè debole pieggia 7 si pulsie netabile recisiemento 5 chi alexamento ma mado il fiume è di già ingrossaro, ancorebè di nuovo gli sopravvenga,
gagliarda pieggia, in ogni modo more respectante a guanto avecastates sila pientipo e properzionatamente alla pieggia, chè s'opraggiunta. La qual cosa noi possimo dire, che particolarmente
dipende, perchè nel primo cale, mentre il spuene è dasso, si ritrova
ancora assistato, e però la poè acqua, che ci entra, cammina, e
pussio pos velocità, e in conseguenza occupa gran misura ma
quando il sume è di già ingrossia per nuova acqua, osseno ma
ra sates più veloce 5 sa, che la gran copia si acqua, che sopravvivene, tenga minor misura o una soccia sa can alexza.

Ma l'ulteriore ragione, e più universale di quest' effetto si risolve nella teoria delle reliftenze, e viene chiaramente dimoftrata dall' Autore dell' Opera di fresco uscita alla luce, ed intitolata Idroffatica esaminata ne' suoi principi; noi qui daremo un breve cenno di quanto più ampiamente dimostra il lodato Scrittore nella Parte secondadel fecondo esame . Se il corso de' fiumi nè punto, nè poco ritardato fosse dalle tante resistenze ne loro alvei , la loro velocità sarebbe sempre proporzionale al corpo d'asqua, e crescendo questo, crescerebbe la velocità nella stessa proporzione : onde non ne seguirebbe. alzamento veruno per qualunque nuovo Influente, dal quale un fiume fosse accresciuto, come pensò il Signor Gennetè, ma controppa universalità contraria alle sperienze. Attese dunque le resistenze, gli accrescimenti delle velocità il più delle volte non sono proporzionali agli accrescimenti delle acque, ma in proporzione minore . Onde ne segue l'effetto dell'alzamento del pelo del fiume , per la giunta del nuovo Influente. Vero è però, che crescendo sempre più il corpo d'acqua nel fiume , la fua forza contraftando più validamente le relistenze, e sacendosi maggiore, si accosta finalmente. all'equilibrio con le medefime ; nel qual caso qualunque altro Influente, che sopravvenga, non incontra più il contrasto, nè il ritardo delle refistenze, e vi accresce la velocità proporzionale al suo corpo, e per confeguenza non alza più il pelo del fiume principale. E questo è quell' unico caso (dice il lodato Scrittore) delle velocità proporzionali al corpo d'acqua nel fistema del Gennete; cioè, allora solamente , quando la somma delle resistenze si trova uguale al-

н

Teoria degli accrescimeti delle velocità fino all' equilibrio con le resisteze.

Cafo unico delle velocità proporzionali al corpo d'acque nel fiftema\_del Gennetè. la somma delle azioni della gravità del fluvido, alla quale uguaglianza necessariamente si riduce il corso d'un fiume accresciuto da nu vi Influenti .

Ma checchessia della ragione, noi siam soliti a stabilire le Massime generali nel folo fatto, il quale nel caso nostro ci dimostra, che gli accrescimenti d'acqua in un fiume sempre più gonsio, vi fanno alzamenti sempre minori, fino a rendersi insensibili; e supposta questa Massima egli è manisesto, che quando gli spandimenti del Primaro in Piena si contenessero dentro l'alveo suo dalle arginature della ri-Teoria fondava destra, l'accrescimento di queste acque o di pochissimo, o forse nulla vi opercrebbero di alzamento del suo pelo i mentre il fiume non potendo traboccare dalle fue foonde, se non nello stato di Piena , questo appunto è quello staro , nel quale rutt' i fiumi per la giunta di nuove acque accrescono bensì la velocità, ma non l'altezza, com'è succeduto l'anno passato al Primaro medesimo per la

suova unione delle Piene grandiose del Lamone.

Efpantioni contenute in Primaro non fanno fenfibile alzamento.

ta ful Fatto.

Ma per togliere sempre più d'ogni timore i Possessori del Polesine, almen quelli, che amano il difinganno, fingiamo, che le acque di espansione del Primaro in Piena, contenute nel suo alveo vi facessero un alzamenro, anche di mezzo piede, ch' è quel tutto, e quel più, che può figurarfi da una fantasia, che non ragiona. E non. avrem tofto un compenso incomparabilmente maggiore d'uno scavamento del suo sondo, d'un piede, di due, di tre, come abbiam troyato sempre maggiore le scavamento in tutto quel lunghisfimo tratto di Primaro, dove il fiume è arginato fino alla foce del Mare ? Chi può dubitare, che l' unione delle acque non accrefcefse la velocità, e la forza di corrodere il fondo fino a quell' equilibrio, di cui parlò il Guglielmini, dell' azione delle acque, e della resistenza del fondo ? E se è così , com'è in farri , quanto si abbaffe ebbe il pelo delle Piene di Primaro.

Ma finiamola una volta, e parliam più chiaro, e fuori d' ogni fortigliezza. Quand' anche si volesse concedere per capriccio, che arginandosi la destra riva di Primaro , la sua Piena s'alzasse d'un piede, e diciam pure all' impazzara, di due piedi ancora, qual confeguenza dovrebbe dedurfene in buona ragione ? Il difarginamento

della destra riva? No, che non s'è udita mai legge cotanto ingiufla; ma anzi l'alzamento di due, tre, o quanti fi vogliano piedi dell'argine finistro del Polesine. Questa è la conseguenza adottata da tutte le genti, da tutto il Mondo. Chi possiede lungo la riva d'una fiume, si difende da suoi insulti, quanto gli pare; e chi abita nella.

Dato un qualche alzamento. il rimedio è ficure.

riva

riva oppolta, fa il medelimo. Nelluno prescrive in casa d'altri la misura delle sue difese.

A questo rasto ben sappiamo, che alcuni non si terranno più alle mosse, e grideranno ad alta voce, che gli argini del Polefine fono altiffimi, nè si possono portar più in alco. Con questa illusione sparsa in tarre dicerie appena par credibile, che abbiano potuto prevalere per più d'un fecolo, fagrificando allo sterminio tante terre Ferraresi sulla riva deftra difarginara. Anzi , a dirla ingennamente , ancora noi eravamo quali incappati in quell' inganno, perchè, prima di portarci a questa visita, avevamo udite in Roma sì gran cose di questi argini del Polefine, e de' loro foprafsogli in occasione di Piene, che c' immaginavamo, che codesti argini fossero almeno uguali in altezza, ed în folidiră a quelli, che i Signori Periti di Ferrara mantengono alla riva finistra del Reno, in altezza, per rapporto al piano della Campagna, dove di 20. piedi, dove di 23., e più ancora da Cento fino alla Rotta Panfilj. Ma quando fummo ful posto ci sparì tutta questa fantaftica idea ingenerataci dalle falle relazioni; e se i tre Signori Periti delle tre Legazioni non ci avessero antestato, che tutta quella riva siniftra, sulla quale si passeggiava allora, non altro era, che il famoso argine del Polefine, nol non ce ne fareffimo mai avveduti . Imperocchè in moltiffimi tratti quello, che fi chiama Argine, non ha altrafembianza, che d'una riva ordinaria del fiume, e dove dal piano. della balla riva, o fia golena fi alza tre piedi, dove quattro, o cinque folamente, e dal piano della Campagna ragguagliaramente pochi piedi di più . Ed acciocche non dicali da taluno effersi da poi esagerată una tanta depressione di quest'argine sinistro, siccome all'opposto noi veramente accusiamo per esagerata, e falsa quell'altezza, che altri vantano, fottopporremo qui agli occhi di tutti la Tavola delle alrezze dell'argine sopra il piano della ripa, e sopra il pelo delle massime escrescenze, quale appunto ce la rappresenta il Profilo dele A Primaro efibito negli Atti della Vifita Conti nel 1762. Così finiranno una volta le declamazioni , ed i pretefti , e fi discorrerà da auì în avânti ful fondo vero del fatto.

Falfa idea dell' altezza dell' argine finistro del Primaro.

A state of the sta

1

Tavola delle altezze dell'argine finistro del Po di Primaro tenuto in guardia da Signori Ferrargis per la difesi del Palesne di Signori gio, incominiando fosto la bacco del Benedettino al fini del Mergone, fino alla Chiavica d'Umana, ove termina la manutenzione del medesimo a carico de detti Signori Ferrargi. Tale altezza è in rapporto al piavo della ripa o golena di essi finistra estilevandos tutto ciò dal Prosso del Primaro, esso in egli Asti della Vista dell'Emineutissimo Conti li 13. Giugno 1763. Le misure sono state prese cel compassi deve mancavano i numeri.

| la Riga                                                          | · Pra  | mad       | . Pico  | e.   |
|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|------|
| · Pied. One                                                      | Pag.   | Pic       | LOGE.   | Pu   |
| Pertiche 20. di fotto lo sboceo del Benedettino in Primaro 5. 0. | 0      | ı.        | 8.      | •    |
| In faccia alla Cafa del Signor Cavallini 2. 9.                   | 6      | 1.        | 7.      | •    |
| Alla Cafa del Signor Marchie Rondinelli 4 2.                     |        | 2.        | ī.      | ο.   |
| Alla Cafa del Signor Conte Paceheni 3. 7.                        |        | 1.        | 10,     | 0    |
| Alla Cafa del Principe Pio                                       | 0      | 2.        | ٥.      | •    |
| In faceia alla Cafa di Paris Bellato                             | 0      | 2.        | 7.      | •    |
| Alla Cafa del Dazio in Confandolo 3. 3.                          | 2      | 1.        | 11.     | •    |
| All'Oratorio di Bocesleone                                       | ۰      | l٥.       | 7.      | 6    |
| In faecia al già Molino della Beecara                            | ۰      | a.        | 3.      | •    |
| Alla Porta detta degli Scalini della Terra d'Argenta 2, 114      | ۰      | ٥.        | IÓ.     | •    |
| Alla Chiefa della Celletta 2. I.                                 | ۰      | 0.        | 8.      |      |
| In faccia allo sbocco in Primaro del Canale del Moli-            |        | 1         |         |      |
| no Sajani                                                        | ۰      | Iı.       | ı.      | 11   |
| Allo sbocco del Canale del Molino della Bastia 5. 2.             | 0      | lo.       | .9.     | 6    |
| Al Marmo della Rofetta 4. 8.                                     | 0      | l s.      | 5.      | •    |
| Alle Chiaviehe Paoline                                           | . 0    | 1.        | ž.      | 6    |
| A Santa Liberata                                                 | . 0    | Ιı.       | Q.      | 0    |
| In faccia alla Chiefa Parrocchiale di Filo 2. 9.                 | 6      | lı.       | o.      | •    |
| Al Canale de' Molini di Filo                                     | . 0    | 0.        | H.      | •    |
| Alla Cafa del Signor Marchefe Calcagnini 4. I.                   | 10     | ı.        | 9.      | •    |
| - Al                                                             | renta  | dell'     | Angle   |      |
| Sopra il                                                         | Pia- 1 | Sop       | ra le m | Mi-  |
| no della                                                         |        | me<br>sc. |         | cca- |
| an of the later of the same                                      |        |           |         |      |
| Alle Cafa in golena del Signor Giuseppe Corelli 4. 8.            |        | ı.        |         | 6    |
| Alla Chiefa Parrocchiale di Longastrino 4. 2.                    | ۰      |           | 10.     | 6    |
| Dicontro Il Casino del Signor Giuseppe Corelli 4. 11.            | ۰      | I.        | 2.      | 6    |
| In faccia lo abocco della fossa in Primaro detta dell'           |        |           |         |      |
| Arciveleovo                                                      | 6      | £.        | 6,      | •    |
| In faccia allo sbocco del Santerno 3. II.                        | 3      | ı.        |         | 0    |
| In faccia al Canale della Vela 3. o.                             | . 0    |           | 1.      | 0    |
| Alla Chiavica di fcolo de' Reni Calcagnini                       | - 6    |           | -       | •    |

Alla Chiavica d' Umana . . . . . . . . . .

Altesta dell' Altesta del

Segue l'argine mantenuto dalla pescagione delle Valli di Comacchio, dove le Piene di Primaro si spianano, e vanno a congiungersi col pelo basso del Mare.

| • р                                                    | ied. | One. | Pan. | Pic | L One. | Po. |
|--------------------------------------------------------|------|------|------|-----|--------|-----|
| Pertiche 44. fotto alla Chiavica d' Umana              | 4.   | II.  | 0    | 2.  | 6.     |     |
| Pertiche 30 Superiormente allo sbocco del Senio        | 5.   | 10.  | ο.   | 2.  | ıı.    | ۰   |
| In faccia al magazzino de' Padri di Porto              | 4.   | 6.   | 0    | 1.  | 7.     | 0   |
| In faccia allo sbocco in Primaro del fosso vecchio     | 4.   | 6.   | •    | t.  | 6.     | 6   |
| Alla nuova Chiavica Lepri                              | 5.   | 4.   | 6    | 2.  | 10.    | 6   |
| In faccia alla Cafa Lovattelli                         | ۲.   | à.   | 10   | 2.  | 9.     | 6   |
| In faccia al Casone, o Capanno del Signor Guerrini .   | 4.   | 9.   | 6    | ı.  | 11.    | б   |
| Pertiche 444. inferiormente a detto Cafone Guerriui .  | 5.   | ı.   | 6    | 2.  | ı.     | 6   |
| In faccia alla Cufa detta la Baladora                  | 2.   | ٥.   | 0    | 0.  | 9.     | 0   |
| Pertiche 300, inferiormente alla Chiavica di Bedone .  | 2.   | ı.   | 5    | ı.  | 9.     | 6   |
| Alla Chiavica Leonarda                                 | ο.   | 7.   | 0    | ı.  | 2.     | 0   |
| Alla ferratura della catena verso la Torre del Primaro |      |      |      | 1   |        |     |
| allo sbocco in Mare                                    | ı.   | 9.   | 6    | 2.  | 0.     | ۰   |
|                                                        | -    | 20 3 | _    |     |        | 4.0 |

Su questa Tavola, oltre la bassezza dell'argine del Polesine, dal Morgone fino alla Chiavica d'Umana, notifi di passaggio la grande sua irregolarità. Una delle regole più gelose nella costruzione degli argini si è quella, che la loro sommità sia da per tutto equalmente alta sopra il pelo delle massime Piene. Altrimenti, se una sola parte d'argine è più bassa, e più vicina al pericolo del traboccamento del fiume, rende inutile tutta la restante arginatura, quantunque continuata per molte miglia. Diali un'occhiata al continuo avvicendarsi d'alto, e di basso, che fa quest'argine del Polesine; ove si rileva d'un piede, ora di due, ed ora di pochissime once dal pelo delle massime escrescenze. Se i Giudici di quest' arginatura sinistra non fosfero que' valenti Architetti , i quali sono Maestri in quest'arte, come ben lo palesano gli argini di Po grande, e quelli dello stesso Reno da Cento fino alla Rotta Panfilj, potrebbe fospettarsi, che il modello degli argini del Polefine uscito fosse dal caso . Manon è così. Or qui è, dove nasce la maraviglia ; perchè, se veramente eglino temessero delle Piene di Primaro, come veramente remono delle Piene superiori del Reno da Cento fino alla Rotta Panfili , fi vedrebbero anche quì effettuate le prove del loro alto fapere, e della sperienza nella formazione di questi argini. Si vedrebbe la loro altezza superiore di molti piedi al pelo dell'escrescenze: Allora ancor quest'argine ci sarebbe un di que' tanti modelli delle buone regole da praticarfi, come lo fono tutti gli altri fabbricati da' medefimi Signori Periti. Pare adunque, che col fatto

Irregolarità dell' argine finitiro.

qui

Confronto dell' argine finistro di Reno conquello di Primaro. quì contraddicano a' loro stessi timori ; se forse non si dicesse da taluno, che manchino le forze di poter far spese proporzionali ad una più lodevole costruzione. Ma questa scusa farebbe un gran torto alla provvidenza, e zelo di quel Pubblico, il quale ogni anno fomministra una grandiosa somma di molte, e molte migliaja di scudi per simiglianti ripari, e con tanta liberalità, che a voler con-Sumare lodevolmente tutto questo danaro, sa bisogno di grande studio, e d'opere soprabbondanti per una maggior sicurezza. Che diremo adunque di tanta non curanza de' foli argini del Polefine? Chi sa, se forse in realtà niente temano delle Piene di Primaro, ed anche in cuor loro se ne burlino? Chi sa, se questo mistero nasconda un sottilissimo artifizio di tener sempre bassi codesti argini, acciocchè in ogni Piena rimangano poche once di vivo ; e quindi si prenda il destro di mandare poi a Roma, e di stampare quelle Relazioni atroci delle straordinarie Piene di Primaro, e di confermare la necessità del disarginamento della riva destra; altrimenti si predice già vicino il diluvio univerfale del Polefine .

Noi fiam troppo lontáni dal fospettare d'un fimile artifizio: Ma a dirla ingenuamente, ce ne aveva dato un gran stimolo cerra stampata Relazione della Piena feguita nell'Ortobre del 1764, ove con formole di spavemo si narra, che le Piene dell'Idice unite a quelle di Reno concorfero a far'alzare il Primaro, e tenerlo alto, ed in guardia 58. giorni continui . A questa Relazione noi rispondiamo, che non ci fa punto di forpresa la guardia di 38. giorni, dopo che noi abbiam veduto quello, che è in fatti, e quello, che fignifica qui nel Polefine la guardia continua: Anzi, quando bramaffero di farvi la guardia tutto l'anno, ciò farebbe in loro balia abbassando un po' più que' miseri arginelli , o pur soltanto la linea della guardia, la quale arbitrariamente può flabilirsi o più alta, o più baffa, fecondo il fine di volervi fare o più lunga, o più breve , o nessuna guardia. Or questi terribili racconti trasportati qua a Roma, e ad altre Città fanno bensì qualche imprefione a quelli; che non hanno mai veduti gli argini del Polefine ; ma allo stesso tempo a chi fi è trovato ful posto fanno conoscere l' artifizio di fimili ingrandimenti : Imperocchè appunto nella paffata Vifita ci venne fatto d'entrar la prima volta dalla Valle di Gandazolo in Primaro in tempo di Piena. Interrogammo fubito il Perito fe codefta Piena poco mancava ad arrivare a quella linea, a quel fegnale di porre in guardia le arginarure. Si risose, che mancava di poco più d'un piede. Quì ci guardammo in viso con un po' di sorpre-

Spiegazione del vocabolo di Guardia continua.

G:

fi ; perchè quella , che chiamaçufi dal Battifange Piena , a not compariva un corto d'acque poco più che mezzane del Primaro , ed i qualfuis altro fiume ; e per ificherzo fi dide rra noi , che qui fi dovevano mutare i vocaboli delle cofe , e chiamar Pienas quella, che fi direbbe altrove, acqua mezzano ; ed a quel moderato alzamento , che fogliono avere le naturali rive de fiumi , dare il mome di arginisature. Gran fotra dell'impegno prefo una volra il

Ma perché fapoiamo, che una parte dell'unama prudensa nel pubblici provvedimenti confifte talvolta nel foprabbondare di cautela, quando ciò pollo ottenerli con moderato dispendio; noi affine di levare interamente qualifità adombamento di quest'a agine finistro, concordemente famo entaria el partere, che fe gli dia un nuovo alzamento di altri 4. piedi; con questa legge però, che l'argine, prefente si riduca prima ad uniforme, e continuata altezza, paralella al pelo delle massime glerofernze, fecondo le faite regole delle arginature dei fumi. Patta questa viduzione, si accrescana insirte il juddatti 4. piedi di movo altezza viva.

Acerescimento di 4. piedi d'altezza all'argine

Quì già ci aspertiamo la tame volte ripetura cantilena, che noi finalmente vogliamo fare dell'argine de Polessia mas Ametagae. Ma non sono est più in tempo di gittar sugli occhi di tutti quelleoscurirà dopo i lumi datici dalla Vistra Conti. Si guardi un'altra volta la Tavola cavata dal Profilo del Primaro: Un tale accrecimento non altro farebbe, che una moderatissima altrezza totaleragguagliata di 7, piedi di argine sopra i piano della tiva. Or che ha che fare quelta mediocrissima altrezza con quella dell'argine siperiore di Reno da Cento sino alla Rotta Panssi), fabbricato da medessimi Sistoni Petris?

Si aggiunga un' airo vanonggio perpetuo, che forputa il dificapito della temporanea (peda da fari per una foi volta in quefto alzamento, et è, che non farebbe più neceffaria da qui in avanti la fipefa della guardia di quefti argini continuata per molti mefi, e con tanto numero di Contadini, e di Soldati i La gual fipefa non è al cerro piecola, ed una parre noi l'abbiamo riconofcituta da Libri pubblici della Comunità d' Argenta; No. Gli abistacti del Poletine portanno allora dormire tranquillamente i loro fonni, ferraz temere più d' alcun fovverthiamento delle loro più alte arginature.

Opportanno altri, che Ravenna, e la Romagna baifa, e parte del Tersitorio Ferrarefe non potiono obbligare il Poletine a fipele maggiori di quelle, che ha fatte finora nell'alzamento del fioa argine finifitro i che piccoli arginelli ora gli balpano a fina difefa ; per effere appunPratica di tutte le genti nel riparo de'fiumi . appunto difarginata la riva deltra. Al che rifondiamo, che numeno il Polefine per una maggior fua economia può obbligare il Territorio Ferrarefe, e Ravenna, e la Romagna balla a tencre difarginata la fionda deltra del Primaro con immenso fuo danno. Consultamo il diritto delle genti, il diritto comune, e la petatica univerdale di tutti i popoli, i quali abitano lungo le rive di qualche fiume. Tutti tutti alzano i loro ripari dalla loro pare i rutti famo a piacimento le loro difefe da traboccamenti del fiume. Nè s'è udito altrove giammai il cafo, che un Territorio egualmente llimabile debba effere fagrificato interamene per fare un po' d'economia all'altro, con risparmiargli l'alzamento de' suoi argini de' soil, 4 p. setti di più .

Si usi almeno questa corresia, e discretezza con il Polesine, dicono altri, che gli argini alla destra rimangono più depressi d'un piede degli argini alla finistra. Rispondiamo, che questa legge, quando venisse imposta , sarebbe ingiustissima , ed inoltre darebbe luogo ad infiniti scandali, e liti sul più, e meno d'altezza in tanta irregolarità di piani alti, e bassi. Non è egli notissimo, che negli anni passati appen' alzavasi un qualche misero arginello su questa riva per riparo d'un po' di seminato; non è egli notissimo, che sbucavano tosto i gualtatori ad atterrarlo ? E che farebbero ora , quando fi prescrivesse questa legge d'abbassamento d'argine, anche d'un solo piede ? Son pure la trifta forgente di gran mali i partiti tutti di mezzo. Eh che bisogna camminare sulle strade reali della ragione, quando si vogliono dare veri provvedimenti pubblici . In ogni parte del Mondo tutti fi difendono da traboccamenti de' fiumi a mifura de'loro timori. Ne questo è un fatto nuovo, per cui si debbano adeffo confultare i Leggifti , gl' Idroftatici , di ciò , che convenga fare . Prima delle decisioni de' Dottori , e degl' Idrostatici , il senso comune della ragione ha condotti gli Uomini a fare quello, che si fa nel riparo de' fiumi .

Partiti di mezzo da rifiutarii.

Tuttavia pare ad alcuni, che non possa ricusarsi il partito provvissonate per un' anno, o due, per via di sperimento di tenere alquamo più depressa l'argimatura destra. Ma Dio ci guardi sempre da Progetti provvissonati, che siniscono sempre male. Già si si quanto lagrimevole alle Provincie riusicia si la provvissonate immozione di Reno dal Po di Perrara. Camminiamo adunque sulla via battuta del diritto comune. Ma poi si risponde, che l'esperimento più liberamente può fassi da Possissori del Podesse con alzare sempre un piede di più il loro argine sinistro, e se noi ne prescriviamo 4-, csi ne alzino pur 5- piedi

piedi per mantenter l'antica percogativa di fuperiorità fopra l'opotta riva. Finalmenie altri adduccon l'antico possessi possessi di precirivere il difarginamento della riva deltra, e qui entererbbero in iscena i Signori Leggisti con una stucchevole filiza di Citazioni legali. Ma fi risponde, che il possessi possessi con ta precirizione contro il pubblico bene, e contro la fuperoma autorità del Principe, a cui s' appartiene, purché foltanto il voglita, promovere la ficicità con muovi provvedimenti. Qui famo in un affire d'altra siera di quella, che suole ventilarsi dalle forensi controversi era privati Possessi.

Difordine pubblico non farprescrizione.

E fe al Primaro mancafe la necessaria pendenza al sino corso, quanto farebbe da remersi l'arginamento della riva destra è Quelto è l'ultimo ricovero di chi si vede spogliato d'ogni ragione. Ma che la pendenza, e la sina velocità sia maggiore del bisogno, si è già dimostrato dal strue medestimo del sino scavamento, dove corre arginato. Che se di questa ranto contrastata pendenza se ne volessero prove ancor più palpabili, un dettaglio più esatto si rimetto all'articolo-leguente.

Un folo avvertimento ci rimane a suggerire per conto dell' alzamento prescritto all'argine sinistro. Nella Visita nostra ci ha sorpreso una novità pregiudiziale a questi argini del Polesine. Tratto tratto abbiamo notato, che si vanno abbandonando gli argini antichi assai diffanti dalla riva, e però ben difesi dalle loro golene, ed a quelli fi vanno furrogando altri arginelli meno alti full' orlo delle rive di Primaro, affine di coltivare quell' ampio spazio di terreno interposto tra l'argine vecchio, e la riva, che suol chiamarsi la golena. Questa novità, che già s'è fatta altre volte, e che ora si va continuando, è un errore mafficcio contro tutte le buone regote delle arginature de fiumi . La golena, quanto più valta, e spaziosa ella è, tanto più preserva l'argine dalle corrosioni, perchè la corrente della Piena del fiume ha quivi campo di spandersi, e di allentare la yebocità a proporzione della fezione maggiore del fuo corfo. Se un argine resta disarmato dalla golena, è più vicino a perdersi, ad essercorrofo, e trasportato dal fiume. Per quella ragione noi a suo luogo prescriveremo, che al nuovo argine da fabbricarsi sulla destra riya, diasi una distanza di pertiche 20. dalla medesima s'acciocchè il Prismaro traboccando nelle sue Piene possa dilatarsi, e scemar di forze prima d'arrivare al piè dell'argine.

Novità pregiudiziale agli argini del Polefine.

Necessità della golena.

E rale su appunto il saggio discernimento degli antichi Architetti nella costruzione degli argini del Polesine. Or per qual fine d'interesse

in

in oggi sí abbandonino gli argini amichi molto dislami dalle rive, per qual cagione si alzino argini novelli falle sponde medelime, e non si dabbit punto di refiringere la corrente, la quale così è più dispolta a corrodersi , noi non sapremmo indovinare altra tragione, s'surché quella, la quale dalla lunga ferrierna: è stata de sili infegnata, cioè, che ad impedire le irruzioni del Primaro lono sufficientismi, ed arginelli ancor più basi, e el copial acorrente immediata del fiume senza discapito di tanto terreno per uso di golena. Ciò, che conferma quello, che sì è detro di sopra, vale a dire, che le Piene di Primaro non sono quelle sì threpiose, che si descrivono nelle Relazioni, ma la loro forza è proporzionale alta tenuità dei ripari, i quali moderamenere si vanno secondo.

Tra gli altri disordini in questo genere, uno ci è parso più rimarcabile, e degno di compaffione, che riferiremo quì. In quella parte di Primaro, che chiamafi il Tragbetto fulla fua riva destra al folito difarginara vedefi in oggi piantata un antica, e numerofa popolazione, e ricca di buone fabbriche, e d'una bella Chiefa firuata. fulle sponde del fiume. All'opposto l'argine antico del Polesine alla sinistra era distante di molte pertiche dalla riva ; e questa spaziofa golena in occasione di Piene permetteva al Primaro tutto il desiderabile ssogo da questo lato, senza che la corrente obbligata fosse a caricare tutta sulla riva destra, e sulle sue Case. Or l'anno paffato per fare di questa golena una nuova economia, e convertirla in un Orto, si è dato principio ad altra arginatura sul labbro della riva finistra, e noi steffi l'abbiam passeggiara nella sua sommità. L'effetto di quella novità contro gli antichi stabilimenti si è, che la correnne della Piena molto più ristretta si carica addosso la riva destra, e le abitazioni, e molto più a danno della Chiesa, la quale è sempre allagata in modo, che assai volte il Sacerdore è cofiretto a celebrare il Divino Sagrifizio cogli stivali, e co' piedi nell'acqua. Potrebbero, è vero, gli abitatori della riva defira ripararii dalle inondazioni con un'argine circondario: Ma no. Le difele, i ripari tutti fono vietati dal Polefine, e fi marcifcano pur quivi quegli abitatori con tanco, danno del Perrarefe, e di tutto il Principato, che non per tutto ciò si raddolcirà la dura legge, che vieta ad effe la navurale difefa.

Difordine dell' abbandono degli argini antichi, e dellegolene.



## APPENDICE

D' altri più rilevanti difetti de mentovati argini in quel tratto di Primaro, che immediatamente s' appartiene alla difesa delle Valli di Comacchio da Molini di Filo fino alla Chievica d' Umana.

Roppo importa ed all'adempimento del nostro dovere , ed alla giusta estimazione di questo affare, che da noi s'informino l'EE. VV. ancor più stesamente della qualità, e dello stato degli argini del Polefine, non folamente quanto alla già riferita loro depressione, ed irregolarità d'altezze, ma quanto ad altri più pericolofi diferti, particolarmente in quel lunghissimo tratto d'argine, che da Longastrino sino alla Chiavica d'Umana s' appartiene alla giurifdizione del Polefine, ed immediatamente divide il Primaro dal congiungimento con le lagune di Comacchio. Questa parte, ficcome quella, che poco, o nulla interessa la difesa delle terre del Polefine, così è la più negletta. Quivi abbiam veduti gli argini in uno affai mifero stato, e che richiedeva in molti luoghi quasi un totale rifacimento. Imperocchè noi abbiam detto bensì, e lo diremo più volte, che dal corfo del Primaro niente poffono temere le Valli di Comacchio, a condizione però, che non intervenga o l'arbitrio degli Uomini, o l'abbandono degli argini, od un qualche nascosto fine a rendere il Primaro minaccioso alle Valli . Altrimenti senza questa riserva nessuno potrebbe predire la ficurezza nemmeno della Città di Ferrara anche in vifta de' fuoi famoli argini di Po grande a Lagoscuro.

Abbandono degli argini .

Contessamo però che da noi si è durato gran finica a voler penetrare il mistero di questa trascuraggine. Imperocchè, se la debolezza, in cui si vogliono quasi a bello studio mantenere gli agrini di questo tratto, sossi un mezzo idoneo a divertire dal Primaro le Piene di Reno, dell'Idice, della Savena a del Samerno, del Senio, come vorrebbono, si accorderebbe quasi per buono, per lodevole un così fatto artifizio. Ma se o bene, o male, che sissi, s' unione di questi fuumi già s' è fatta in Primaro, come s' è detro tante volte, se più non v'è (campo ad impedita ; con qual prò, ed a che fine, almeno ia questa parre più gelosa, non si stabiliscono una

Fine incognito

volta gli argini con quella bale, e golena, e fearpa, e con altri opportunifimi ripari dalle corrofioni, i quali felicemente fi veggono polti in opera in poca difitanza dal Signor Fermiere della pefeagione delle Valli ; in quel tratto, che a lui s' appartiene dalla "Chiavica d'Umana fion al Mare 2 in fatti fi confornito le opera de fib lui fatte in difetà delle fue arginature, i pennelli, le palificate, le fafcinate, l'accrefcimento della groffeza degli argini dalla parte delle Valli ; fi confornito pue con que l'eggieriffimi rifaccimenti, che fonofi farti nell' altro tratto d'argini dalla Chiavica d'Umana, andando all' insù, fino a' Molini di Filo, e più oltre, e predto fi conoferrà quello, che abbiam veduro co' noftri occhi, cioè la nefluna follecitudine di faiti fufficient in questa parte, e reggenti all'impefitore, non che delle Peique haffe.

Confronto con gli argini della Camera Apoflolica.

di Primato. Il prima difetto, che ci cadde fosto l'occhio, navigando da Argentaalle Mandriole, fu l'offervare, che affine di rifarcire gli argini dal folito abbaffinnento, i fi Cavava la terra dall'alveo medefimo del Primaro al piè della riva, e dell' argine, cio de a quella poca Garpa, o
golena, che il fiume erafi formato fotto le fue rive. Ma chi non fa,
che la golena difende il piede dell' argine dalle corrofioni, e molto
più la golena, e la fcarpa prolungata nelle acque del fiume fono neceffirie, quando l'argine è pofto in ifola tra il fiume, e le Valli di
Comacchio, come fi vede alquanno fopra i Molini di Filo fino allaChiavica d' Umana. Se l'argine in quetta fua fituazione ha poco riparo nella bafe, quanto è facile che per alcuna delle tanue cagiora
accidentali fi apra la via alle acque, e da fino fquarciamemo?

Argini fenza... fcarpa, e piede,

- Adunque in questo tratto gelos, non folamente è disferto il leyare terra dalla golena, e dal piede dell'argine, ma arazi dee procuraris fiudiosamente di sempre più accrescerla; e dove il fiume decorre sopra
  il piede dell'argine distranto dalla golena, è indispensabile, che si
  applichi tutta l'are a faiva de muoi incrrimenti con pennelli; e
  fascinare verdi, le quali germoglino nell'alwo medesimo forto il piè
  dell'argine, e più facilmente vi semino le torbide, come abbiamveduto effersi ledevolmente praticato dal Signor Lepti; e però le sue
  arginature niente temono di quella unione de fiumi, che da tanti anni s'è già Rata in Primaro.
- Diranno, che dove l'argine rimane in isola tra la laguna di Comacchio, ed il Primaro, la terra pel suo rifarcimento non può prendersi altronde, che dall'alvo medesimo, e dalla sua golena. Ma si risponde, che non sa certamente così il Signor Fermiere delle Valli di Co-

mac-

macchio, e chiunque ha vera premura della fermezza de fuoi argini ch'egli non fooglia il picde, e la golena dell'argine per trovarti laterra, ma la fi trafportare da altre parti, od anche dalla riva oppofia. Egli è vero, che con ciò fi accrefice fpefa; ma quando la fpefaè neceffaria, non può incolparfi; ed anzi la buona economia fa configlia.

Il fecondo difetto di questi argini in quel tratro, nel quale sono posti in mezzo fra la laguna di Comacchio, ed il Primaro, si è , che indifferentemente i fascia decorrece il fiume foto i piè dell' argine, si lakia cotrodere la riva, sialla quale è costrutto l' argine senz' alcunaforra di que' ripari foliti a fasti per tispingere la correnne all'altra riva. Noi offervammo, che in alcuni fitti opra i Molini di Filo, e di
fotto ancota, la corrosione erasi tanto avanzata, che pareva un'argine abbandonato al caso. Quanto sia facile il rispingere la correnne
all'altra riva, e conservare falvo, e ben disfo l' argine, si portà
comprendere dal fatto medesimo delle arginature del Signot Lepri, le
quali sono anch' esse egualmente isolate eta la laguna, e di il Primaro, e ciò non ostante si reggono in modo da non far temere alcum disfirto.

Argini fenza ripari.

Il terzo difetto confife nella troppo fearfa larghezza di pochi piedi nella bafe già corrofa di quell' irregolarifimi argini da Longaftrio fino alla Chiavica d' Umana. Or codefta gracilità li rende più difpolti al trapelamento delle acque, ed alla rovina. Ma noi continuando leoffervazioni, e giunti alla Chiavica d' Umana, dove hanno principio gli argini del Signor Lepri, quivi fi foontrò con gli occhi immediaramente la molto maggiore folidità de' fuoi argini fabbricati, eumantenuti con tutte quelle cautele, e regole folite a praticarifi, quando fi vuole tener lontano qualunque pericolo di Rotta, o di corrofione.

Arginî fenza larghezza di

Il quarro diferto è confeguente dal precedente, ed ha principio da Argenta fino a Longaltrino, e di qui fino alla Chiavica d' Umana, ch'è il termine degli argini malamente coltritri . Siccome per rifparmio di fpetà in tutto quelto tratro fi preferive all'argine un'affait riftetta bale, così colla felfa proporzione dovendoi regolare la pendenza da cima al piede, quefta riefee talmente ripida, che le foluacque piovane baltano ad isfaéiare gli argini con tigagnoli, e coloro feorrimento. Di fimil fatta s'incontrò un tratto d'argine modernamente rifluarato, mentre fi navigava da Angenta a Filo 3 e ci mofe alle rifa il partiro profe per reggere la terra, 1 quale difficiamente poceva softenetti in quel pendio, che poco fi fooftava dal per-

Argini fenza la giusta inclinazione. Pendicolo, molto più se da qualche pioggia venisse stimolata a scruciciolare al piè dell'argine. Viddimo adunque dalla barca, che tutta quella pericolate, e s frecta luperficie d'argine era stata copera da, certe tavole di suore per un tratto langhissimo, affine di disenderta dal guardo delle acque, sin a tanto che almeno la terra facelle prefa, e s'indurasse. Ma chi ha mai veduro lavorarsi argini di simil fatta, che per tenersi in piedi , e per non morir di sreddo banno biogno delle coperte di suore, e di stavole di cannucce è Il Signor Lepri non fa così lavorare i suoi. Quì si vede regolata la pendenza a accrescitura la groffeza della basse, e del suo piede prolungaro ancor nelle acque di Primaro, dove fa biospono.

Il frutto di questa nostra Visita in questa parre, su una considerazione rilevantifima, la quale noi fortoponiamo all'EE, VV., ed è quelta, che diremo. Tutto quel lunghissimo tratto di più miglia da Longastrino fino alla Chiavica d' Umana, dove l' argine è frapposto tra Primaro, e la laguna di Comacchio, pare a noi, che sarebbe miglior configlio, ed anzi un necessario provvedimento, che consegnato fosse alla custodia del Fermiere generale della pescagione, e non già a' Possessori del Polesine. La ragione è chiara, ed è tolta da. quella massima del Cui bono, che regola tutti gli assari del Mondo . Se codesti argini confinanti con la Valle di Comacchio si sfasciano per qualche Rotta , le acque di Primaro dove andranno a fearicarfi ? Sulle terre coltivate del Polefine ? No certamente, ma immediatamente nella laguna di Comacchio, ove porteranno le torbide con altri danni notiffimi della pescagione . Il Polesine si rimarrebbe inasciurto, e vedrebbe le rovine della Camera Apostolica, senza il minimo fuo danno, eccertuarone qualche piccolo alzamento della laguna , la quale presto si scaricherebbe in Mare . S'aggiugne , che l'interesse di alcune Provincie richiederebbe anzi il fortunato accidente di qualche Rotta in questi argini confinanti con le Valli , perchè il Primaro, molto prima di portarfi al Mare per via più lunga, scaricandosi più imperuosamente nelle Valli di Comacchio, s'abbas-

Custodia di que, sti argini a chi debba consegnarsi.

fuperiori inondate dal Reno, dal Sillaro, e da altri torrenti.

Or qual più fonofigliato fiftem ĉ è quello di confegnare la cutedia di
quefti argini a quelli, a' quali poco, o nulla importa della loro fuffiiftenza ; ed anzi la loro rovina può effere di giovamento a, lamenoper rapporto a molti particolari pofeffori. Con qual coraggio, e liberalità potranno quefti far le spece della loro manutenzione, quando quefe fiano rivolve unicamene alla difesse, a vanarggio delle Val-

ferebbe di qualche piede all' insù, e darebbe lo scolo a tante terre

li Camerali, e del suo Fermiere ? E perchè non anzi si risolve di gravare il Fermiere medessimo di questo carico, e di follevarne i Possessio del Possessio, con la debita uguaglianza però di qualche vantaggio proporzionazo al nuovo 0060?

raggio propazionato a movo per E quiè dove abbiam luogo di dire una verità liberamente. Il aeto della Camera Apollolica pur troppo fi è fasto giocare finor di propofino . Tutte quelle fervide dicerie, delle quali vanno piene molte Scritture, non ci palefano un' atomo di vero zelo. Sono pretetti ; fono copette d'altri fini . Se votremo le Valli in avvenire ficurifitme daogni difaftto di Rotta , fieno licenziati i vecchi Cuftodi degli argini 
in quello tratto, e fiane furrogato quel foio Cuflode, il quale dall'
intereffe proprio fipronato fia a far da vero. Quefto configlio è indipendenne dal nofto Pisino ; o fi efeguifica quefto, o no i, o fi lacifino 
le cofe del Reno nel mifero ftato di prima ; codefta inazione farà un 
gran male di molti ; ma farà fempre un gran bene della CameraApodolica il commettere ad un Cuffode più vigilance, e a einere fo-

spetto la sicurezza delle sue Valli, delle sue rendire.

Talio zelo .



### ARTICOLO V.

Della pendenza del Reno dalla Rotta Panfil per la linea di Primaro fino ad incontrare la comune orizontale del pelo baflo del Mare a Molini di Filo, e delle due cadenti delle massime escrescenze di Primaro da Molini di Filo al Mare.

#### SOMMARIO

Pendenza di Primaro decifa dal fatto medefimo della sua grande velocità in amendue i stati d'acque alte, e mezzane. Nuove sperien-22 , ed offervazioni . Il dubitare della pendenza di Primaro è una protesta contro il Fatto. Ordine prepostero di voler applicare il corso de fiumi alle teorie, e non le seorie al corso de fiumi. Qualfifia fiume si stabilisce la sua pendenza proporzionale al corpo d'acque. Esempio del Reno dopo la Rotta Panfilj. Pendenza di Reno divenuta era maggiore di quella della Visita Conti dalla Rotta Panfilj fino al Mare. Dalla fola livellazione Conti si dimostra, che la pendenza di Reno dalla Rotta Panfilj sino a' Molini di Filo , cioè all' incontro del pelo basso del Mare è di once 14. - per miglio . Si dimostra, che in Primaro questa pendenza sarebbe eccessiva . Effetto dell' unione del Reno con la Samoggia paragonato a quello dell' unione sua coll'Idice, Savena, Santerno, Senio, e Lamone . Si dimoftra che da' Molini di Filo ba principio un nuovo moto accelerato di Primaro, Spinto da due cadenti . Quanta forza abbia all'accelerazione la fola cadente del pelo, si dichiara coll'andamento di Po. Si spiegano due fenomeni dell' ultimo tronco, i quali sembrano opposti , cioè accelerazione maggiore , e pendenza di fondo assai minore . Oservazione generale dell' Abbate Castelli . Tavola delle successive cadute della superficie di Reno per ogni miglio nell'ultimo tronco. Altra nuova cagione dell'accelerazione de fiumi ne' loro sbocchi.

S E le fortigliezze de partiti non avetfero ofcurata la verità, poco ci darebbe che fare la pendenza del Reno dalla Rotta Panfili per la linea di Firmaro fino al Mare. Qual più autemicia povo di foprabbondane pendenza fi è il corfo velociffimo, che ha già prefo il Re-

Primaro decifs

E che sia così , potrebbe bastare un cenno del risultato delle nostre ofservazioni : Abbiam navigato il Primaro in due differenti stati d'acque basse, e mezzane. In amendue gli stati si son fatti gli scandagli dal Morgone fino al Mare. Il Battifango Ferrarefe, che faceva questi scandagli, provò a suo gran costo l'effetto della gran velocità di Primaro. Con quanta forza di braccia cacciava egli ogni volta a piombo l'asta nel fondo del fiume per ritrarnela prestissimo, acciocchè al rapido corso del fiume, e della barca non si desse tempo di piegarla dal perpendicolo ? Quante volte il viddimo sopraffatto dalla celerità della corrente, la quale gli rendeva inutili le misure dell'altezza, e con suo travaglio era costretto a ripeterle ? a segno che dovette succedergli nella fatica qualche altro robusto Navicellajo. Che se il Primaro non avesse pendenza, se tardo sosse il suo corso, noi non avremmo sperimentati gli effetti di tanta velocità , anche in acque basse. Onde allora tra noi si conchiuse, che la sola fazione, ovvero l'ignoranza del fatto poteyano far dubitare della fua pendenza.

Prove difatto della velocità di Primaro .

E perche qui si combatte co satti, non con le teorie, riferiremo un'altra piu convintente osservazione. Un giorno da Angenta si navigò verso le Mandriole . Lo stato di Primaro in quel di era d'acque, mezzane. Dopo un qualche miglio di navigazione ci scontramno in un sinomeno curioso. Le acque correnti di Primaro, le quali prima etano assii chiare, in progresso ad occhi veggenti ci divennero più torbide. Si noto l'accidente , e per allora no si ne siece gran caso. Ma vedendo noi, che sempre più s' intorbidavano, in guist che poco differenti parevano dalle crobide soltre portari dalla Piera, vi sicemmo maggior confiderazione, e rivolti al Barcaiuolo Ferrarefe Antonio Fantelli spertissimo delle vicende di Primaro, l'interrogammo qual ne fosse la cagione, la quale peraltro da noi già si comprendeva. Egli rispose ingenuamente, che la velocità delle acque di Primaro, maggiore in quel tratto, era quella, che corrodeva il fondo, e spargeva nell'acqua quell'interrimento, che andava sollevando. Si ordinò di presente nella stessa barca, che si registrasse codesto fatto, e la risposta del Barcaiuolo nel nostro diario delle osservazioni più rimarcabili . E ben s'avvidde l'accorto uomo qual conseguenza da noi se ne volesse dedurre da questo senomeno, il quale è familiare nel Primaro, come poi abbiamo udito da altri Navicellaj. Se adunque le acque correnti del Primaro anche nello stato di lor magrezza arrivano a scommovere il fondo, ed a farvi le torbide: qual maggior sovvertimento del fondo, e corrosione faranno le acque medefime in istato di Piena, quando la velocità diventa tanto maggiore fenza paragone ?

Altro sperimeto della velocità.

O'in vifta di fixti così fonori , in vifta della corrente di Primaro , ci dell'unione già fatta nel fino alveo, di Reno, d' Idice, di Senio, di Santerno , e di tarai stari canali di foclo , in vitta d'uno fearico di tutte quefte acque felicifimo per tanti anni nel Primaro, a noi pare una cosà frantifima, che alcuni cerchino oggidi, è posfino invlevarii nel Primaro, fe tutravia poffano avervi corfo, pendenza, e velocità: Ci pare una cosa non mai più udira, che alcuni abbiano richielta az al fine nuova Vifta , nuova livellazione per certificarii di quello, ch'era già feguito ; come fe ora fi chiedeffe la livellazione per decere, s'e il Tevere s' abbia la neceffaira pendenza per decorrere inquello fleffo alveo, per cui decorre di fatto al Mare. Il vero, e real corfo de'fumi fi è quello, che preferive la legge della pendenza; ma non la prende giammai da una teoria di pendenza, che noi ci fineiamo in capo .

Diranno forfe , che il Reno da Cento fino alla Rotta Panfilj fi appropria una pendetta d'once 14. "per miglio in circa più o meno,come fi fa palefe dalla livellazione. Adunque quelta dovrà continuarfegli fempre ancora per il Primaro. Ma il Primaro dal Morgone fino ad incontrare il pelo baffo del Mare, non ha che una pendenza di once 7. o. 8. per miglio. Adunque il Primaro non è dotaco di quella pendenza, ch'è propria del Reno, il quale vogliafi inalveare per la linea di Primaro. A quello difcorfo fi riducono tutte le fottigliezze de' moderni Oposficori.

La difficoltà, che si muove, involge molti errori di fatto, e molti altri

di Massima, e perciò noi nella risposta ci faremo a svolgere tutti questi nodi, che quì si vanno aggomirolando. Interroghiamo adunque gli Oppositori di nuovo, se il Reno uniro all'Idice già da molti anni entri nel Primaro al Morgone, o no ; e se poi si accompagni ancora col Santerno, e col Senio, Se vi entra, come l'abbiam. veduto entrarvi , portati in barca dalla corrente della fua Piena per la Valle di Gandazolo al Morgone giù nel Primaro, e se le Piene dell' Idice già ci vanno inalveate dal Cavo Benedettino, e si uniscono col Reno nel Primaro, la quistione è decisa dal fatto. Tutto questo corpo d'acque maggiori del folo Reno cammina benissimo con quella pendenza, dicono, che s'abbia di 7. in 8. once per miglio; o fia perchè l'unione degli altri Influenti in Primaro lo renda qui meno bisognoso di caduta, come ben lo predisse il Guglielmini . o sia per altra a noi incognita ragione della qualità del fondo di Primaro più o meno fabbioniccio, o cretofo: Checche dicasi; noi dobbiamo pigliare la regola dal folo fatto, come suol farsi della pendenza di tutti gli altri fiumi. In fatti, in qual'altra guisa noi francamente diciamo, che da Cento fino alla Rotta Panfili bastino al Reno once 14. di pendenza, se non perchè troviamo, che il fatto sta così : e se il Reno superiore a Cento prima dell'unione. con la Samoggia ha molto maggior pendenza, questa non si prende per regola generale di tutto il suo corso sino al Mare; ma si dice, che in quel tratto al Reno non baftano le once 14. - mace ne vogliono alquante di più; ed il perchè fi rifolye nel fatto : e se al Reno in Primaro bastano più poche once, chi vorrà maravigliarsene ? In somma le nostre teorie son troppo corte per definire quel più, e quel meno di pendenza, che si vuole il siume o in un tratto. o nell'altro. Noi vorremmo misurare, e regolare tutt' i passi del Primaro, come d'un Bambino, che non fa camminare; ma fe fosse capace di ragione, si riderebbe egli delle nostre specolazioni . Non è il fiume, che debba a quelle conformarsi ; anzi noi dall'artuale. fuo corso dobbiamo imparare le vere sue leggi . Se adunque il Reno inalveato nel Primaro coll'Idice, con la Savena, col Senio, col Santerno corre più veloce con minor pendenza, il fatto dimostra. che quivi non ha bisogno di maggior cadura, ed al più toccherà agl' Idroftatici lo specolarne la ragione.

Pendenza ba-Revole decifacol fatto.

Sebbene, siccome dopo la Vistra Conti del 1761. abbiam' ora trovato, e dimostrato un motto maggior seavamento di due, ed anche di tre piedi nel tratto inferiore di Primaro; noi da questo sareo possisam dedurre, che fasi il sume accresciura ancor la venderna ne tratto fuperiore, e non di poche ouce per miglio. Imperocchè quefia è l'univerfale proprietà di tutti i flumi ; che o con lo fazamento i una parte ; o con l'alzamento in altra fi adattino il loro alveo aquella pendenza ; ch' è proporzionale alla portata delle loro acque ; e de' movi l'influenti ;

Ogni fiume fi flabilifee la fua pendenza. S' aggiugne un' altra rilevantifima confiderazione, e dè, che qualifia, fume introdotto in un nuovo alveo, fe quivi non rrova quella pendenza, che gli farebbe naurale al fuo corfo; fe la fa da fe, e di in parti lontaniffime, e fuperiori o rialta il fondo colle depolizioni, o lo fipiana, e da babafia nelle inferiori , fino a prepararfi quel piano inclinazo, nel quale poi cofamemente fi fabilifice. Ne abbiamo un'efempio nel Reno medefimo. Prima che accadeffe la Rotta Panfili nel 1750 cioè, quando il Reno decorreva inalveato, e foftenuro dalle fue arginature fino alla Rotta molto più lontana di Mitabello, le fue Pienea in Cento indicivano fenfibilmente più alte di pelo, e di più delle volte inondavano le fue golene, come ci hanno riferito i più diligenti offervatori della Città di Cento. Ma quando il Reno ruppe alla-Panfili, le fue Piene isboccando in un piano più baffo, s' abbaffavon di pelo in diffanza di molte miglia fuperiormente a Cento, ed il fondo fetfo fe refe più dective per lunghiffimo ratrao all'irinò.

Esempio della nuova pendenza di Reno scoperta nel 1766. Nel 1761. in quella generale livellazione, che si fece dalla Rotta Panfili per il Primaro fino al Mare, fi scandagliò l'altezza del fondo di Reno alla medefima Rorra per rapporto alla comune orizontale del pelo basso del Mare, e se ne registrò la livellazione riferita ad unpunto stabile d'una Casa quivi contigua. Or quì ci cadde in mente di rinnovarne lo sperimento, e la stessa livellazione, e scandaglio, affine di offervare se dal 1761. fino al 1766. il fondo di Reno nel medelimo fito della Rotta Panfilj fi fosse maggiormente alzato, ovvero abbassaro; ed a rinnovare questo medesimo sperimento ci spronò la fortunata occasione di avere in compagnia que' medesimi valenri Professori il Signor Forecchi Perito Ferrarese, ed il Signor Dottor Marifcotti celebre Professore di Matematica nell'Instituto di Bologna, i quali fi fegnalarono nella Visita Conti o in prescrivere, o in eseguire le tante livellazioni. Si venne da essi allo sperimento alla presenza nostra, e si trovò, che dalla Visita Conti fino alla noftra Visita in Ottobre del 1766. il fondo di Reno s'era alzato d'un piede di più in questo sito; ciò, ch'era naturalissimo a seguire. Imperocchè essendosi già quivi inalveato il Reno in mezzo alle sue alluvioni, torna ora a riprendere quell'andamento, quel corlo, che aveva nel suo alveo, e si restituisce la primiera altezza di fondo, Onde fe ora fi ripigliafe un' altera l'ivellazione dal fondo più ato del Reno alla Rorta Panfli fino allo sbocco del Primaro in Mare, dove abbiam trovato in quefta Vifita feavamento d' un piede, di due, e di tre, più di quello, che ci rapprefentano le fezioni medefine del La Vifita Conti, ceramente la nuova livellazione ci darebbe ora un piano molto più inclinato di alquanti piedi, e ci troveremmo in un nuovo vantaggio di molto maggiori esdatu zoato.

Pendenza di Reno nel 1766, maggior di quella del 1761.

Non fi dice qui ciò, perchè di quello accrefcimento di pendenza se ne voglia pur fare un gran stato, un gran romore nel nostro Piano: No. Noi ne abbiamo d'avanzo di quella pendenza, e che ci da la sola livellazione Conti: Non vogliamo profittare delle nostre scoperte. Diciamo soltanto, che quand'anche il Reno per iscaricarsi con più lena in Mare per il Po di Primaso si trovasse mancare due, o tre piedi di caduta, e più ancora, il sume stabilito di sondo saprà ben' esto trovarse i, dove noi sfore non pensamo: Nè l'andamento de sumi può circoscripter dalle nostre troppo limitate viste.

Pendenza d'once 14 per miglio eccessiva in Primaro,

Dalle cose dette si può raccogliere, che il Reno dalla Rotta Panfili entra in Primaro con quella pendenza di once 14. 1 per miglio, che suol darsi al Reno solirario, e ci siamo ristretti alla sola livellazione del 1761, nello stato del Reno d'allora, senza voler far guadagno dalle nostre ultime osservazioni, perchè, come abbiam detto, non ci fanno bisogno altri ulteriori soccorsi. Ma che diremo poi, quando si dimostri, che quella pendenza, ch' è propria, e comune al Reno folitario, riesce eccedente al Reno unito agli altri fiumi Idice, e Savena al suo sbocco in Primaro. Imperocchè se la sola unione della Samoggia al Reno al di sopra di Cento basta a scemarne la precedente pendenza di alquante once per miglio, quanto più quì nel Primaro l' unione dell'Idice, e della Savena di tanto maggior portata d'acqua, che non è la Samoggia? Da quanti altri scoli, e canali copiosissimi d'acque viene qui accresciuto il Reno prima di giugnere a' Molini di Filo ? Noi non vogliamo però definire quanta diminuzione di pendenza cagioni nel Primaro il concorfo di questi nuovi influenti, come hanno fatto con azzardo altri Scrittori : Non abbiamo sperienze, che ci diano una regola generale di quella proporzione, che offerva la natura delle acque, tra lo scemamento di pendenze, e l'aumento de' nuovi influenti. Molto meno si può definire la verisimile portara d'acque di torrenti irregolarissimi per calcolarne la proporzionale diminuzione della pendenza del fondo. Noi appoggiamo i nostri discorsi sulle Massime certe idrostatiche, che maggior corpo d'acque richiede minor pendenza.

denza. E però quella pendenza di once 14. circa per miglio, che fi attribuisce al Reno dopo l'unione della Samoggia, sarà certamente eccedente allo stesso Reno in Primaro dopo il concorso dell' Idice, e della Savena, e d'altri minori influenti.

Ci pare però che alcuni non siano peranco soddisfatti appieno. Checchè dicafi dell'unione d'altri Influenti in Primaro, e del veloce fuo corfo, e scavamento di fondo, dove corre arginato, vorrebbono pur eglino vedere il Reno spiccarsi dalla Rotta Panfili, entrar in Primaro, ma sempre con uniformità di pendenza di quelle once 14. per miglio a un dipresso, con cui una volta essi hanno voluto canonizzare la caduta, e l'andamento di Reno. Altrimenti par loro, che, anzichè correre, zoppichi il Reno anche in Primaro. Orsù, giacchè la livellazione Conti ci presenta un panno assai largo da tagliare intorno a questa tanto desiderata pendenza, saremo loro liberaliffimi nell'accordargli quel che vogliono a piacimento. Discor-

riamola dunque così.

Pendenza d'once 14. per miglio dimofirata ancor nel Pri-

Se dalla Rotta Panfilj noi dimostriamo poterfi condurre il Reno inalyeato entro il Primaro con una sempre costante pendenza di once 14. per miglio, e con tal pendenza ci riuscisse di farlo arrivare per miglia 21. - fino a quel punto di fondo, ove va a battere la comune orizontale tirata dal pelo basso del Mare : Noi siam certamente persuafi, che i più acerbi Contraddittori della linea di Primaro non avrebbero di che opporre almeno in quelta parte . Imperocchè una tal vantaggiosa pendenza è appunto quella, che ha il Reno unito alla Samoggia fino alla Rotta Panfili ; e quando con quelta medelima pendenza il Reno nel Primaro giunga a quel fondo, che giace nello stes'orizonte, e livello del pelo basso del Mare, in questo sito giustamente può considerarsi il vero, e reale suo sbocco in Mare, ove il Reno, cioè il Primaro, va a spianarsi sul pelo basso del medefimo con quella sì gran cadente della fua fuperficie, di cui parleremo in appresso.

Dalla semplice immaginazione d'un caso a noi favorevole passiamo al vero fatto. Prendafi in mano il Profilo della livellazione Conti a ch'è il nostro solito, ed unico oracolo da consultarsi. Quì già si vede, che il pelo baffo del Mare fi è confiderato per la comune orizontale, alla quale si riferiscono tutte le misure di questa accuratissima livellazione. Si offerya inoltre, che dal pelo batto del Mare prolungando all'insù entro l'alveo di Primaro la medefima orizontale, questa va a battere, e tagliare il suo fondo pertiche 80. sopra il canale de' Molini di Filo. Fermiamoci quì, e riscontriamo

fullo fiefo Profilo con qual pendenza continuaza, ed uniforme il Reno fi Caricherebbe ful pelo bafio del Mare. Primieramente trovasi , che dali fondo di Reno dalla Rotta Panfilj fino a quello punto di comune livello col Mare la caduta totale è di piedi 37.7.7.; che la diffazza dalla findetta Rotta al mediefino punto è di miglia 31.-10-firibuendo adunque in questo intervallo la total caduta di Reno, fi durebbero a ciascun miglio once 14.-2 di pendenza. E quando il Reno sbocchi filo pelo bafio del Mare con una caduta o uguale, o di pochisfimo, o di alcuni punti foltanto differente da quella, che ha il Reno foltatrio inalveato da Cento fino alla stessa qual cofa può desideratri di più è

Sbocco, o fia caduta di Reno ful pelo basso del Mare.

Diranno forse altri, che codesta pendenza di once 14. 1 per miglio nella livellazione della Visira Conti non provasi uniformemente difiribuita in tutto questo lunghissimo tratto di miglia 3 1. 7 fino a' Molini di Filo, ma anzi molto irregolarmente, perchè ove la pendenza è di once 20., ove di 17., ove di 15., ed ove di 9.; Ma la risposta di questa frivola difficoltà salta agli occhi di tutti . Quando vuolti inalveare un nuovo fiume da un termine all'altro, la prima regola si è sempre quella di considerare, se al termine, al quale si vorrebbe condurre, il siume vi avrebbe quella total caduta, che aveva già in ugual tratto del suo alveo antico; perchè allora il nuovo fiume può ripartirfela o regolarmente in cialcunmiglio, o irrregolarmente, come richiedono tante altre cagioni, le quali concorrono al fuo naturale movimento. Or fe in tutto il tratto della già detta inalveazione di Reno la fua totale caduta ful pelo baffo del Mare lo rende capace di farfi quelta costante pendenza di once 14. per miglio, noi non dubitiamo punto, che il Reno le la distribuirà da se assai prestamente, quando così richiegga il naturale suo corso, secondo la supposizione degli Oppositori > la quale noi per ora vogliam loro menar buona per non ingaggiare con esti altre move liti. Se il Reno non può decorrere felicemente, se non con quel suo passo andame, ciò non si contrasta. Ma quì accaderà quello, che si osserva in tutt' i fiumi, i quali si sono stabilito il loro nuovo fondo nel corso di qualche anno, ed è, che il Reno fi spianerà il fondo, ove la pendenza passerà un pochetto i limiti delle famole once 14. - per miglio, ed ove la troverà scarla, le l'accrescerà ove con alzamento, ed ove con iscavamento. Purchè la totale sua caduta da un termine all'altro lo renda capace di questa riduzione ad una costante misura di declività per miglio, lasciamone il pensiere, e l'opera d'eleguirla al Reno medesimo, quan-

Ripartimento della totale caduta. quando fortunatamente s'incontri per qualche tratto nelle stessissime circostanze di uniforme resistenza del fondo, di uguali larghezze delle sue sezioni, e di continuata rettitudine di corso.

Intorno a quefto cotanto precifo, e scrupoloso ripartimento di pendenza, il quale qui vuodi ora permettere, per secondare, non la natura del corso de fiumi, e del Reno, na piutoto le Eslís invecchiate persuasioni degli Oppositori, abbiam' udito moversi una disficoltà, e dè questa, che quando il sondo di Reno dalla Pansilj
sino a' Molini di Filo si dovesse col tempo disporte sis d'un piano
pendente le once 14. <sup>12</sup> per miglio, come in fatti dalla livellazione Conti s'è d'imostrato d'estre capace, ne seguirebbe alzamento

Difficoltà mossa dall'alzamento del fondo.

grande di alquanti piedi al fondo di Primaro verso il Morgone. Ma si risponde che questi tali Oppositori troppo vogliono ristrignere al loro límitato modo di penfare l'arte più fottile, e più fegreta della natura nello stabilire la pendenza de' fiumi, che sboccano in Mare. E perchè non anzi dall' inalveamento del Reno, e di tutt' i fiumi in Primaro non si promettono eglino con ogni sicurezza scavamento maggiore da Molini di Filo verso la foce del Mare ? Forse che la natura nel distribuirsi una regolare pendenza fino al Mare è sprovveduta d'ogni altro mezzo, fuorchè di quello dell'alzamenro del suo sondo nelle parti più lontane ? Quanta maggior profondità noi già abbiam trovato in quest' ultimo tronco di Primaro dall' epoca della Visita Conti , ch' è quell'unica , che qui consideriamo, perchè è quell'unica, che ci ha afficurati i dati? Ma quando poi si arginasse il Reno nel Primaro, e s'impedissero le tante sue espansioni, quando si restituisse al Primaro il Lamone, quando s' inalveassero nel Primaro il Sillaro, la Quaderna, la Centonara, e tanti altri copiosi scoli, quanta forza e dalla velocità, e dalla massa si accrescerebbe al Po di Primaro per iscavarsi il fondo, non folamente a' Molini di Filo, ma molto più all'insù i onde l'intersecazione della linea del pelo basso del Mare col fondo di Primaro verrebbe a portarsi molto più superiormente per alquante miglia, e la cadente del fuo fondo fino alla foce del Mare fi abbafferebbe d'alcuni piedi fotto il pelo basso del medesimo ? E non è questa l'induzione generale di tutt' i fiumi, che sboccano in Mare, i quali con quella medefima proporzione, colla quale da nuovi Influenti fi accrefce loro la forza, più prestamente collo scavamento vanno ad incontrare il concorfo del pelo baffo del Mare ad una maggiori diftanza dalla loro foce ? Se il Primaro dal 1761. fino al 1766. si è scavato il suo fondo nell'ultimo tronco fino a due, ed anche

Risposta presa dall'abbassamënto del fondo.

tre

tre piedi, non oftante il lagrimevole suo spandimento sulla rivadestra disrginata, quarno maggiore, e più distelo profondamento si farà colla semplice sua arginuta e coll'aggiunta di tranti altri grandiosi Instuenti ? Non sono questi indovinamenti, nè conspietture; sono conseguenze certissime derivate dall' esperienza, e da principi jindubitati.

Non fi nega già che a queño uniforme ripartimento delle once 14, per miglio non fi rendefie neceflario un qualche moderato alzamento di fondo nelle parti ancor più lontane, come già s'è dimoftrato effere avvenuto nel fondo di Reno alla Panfiji dopo la Vifita Conti. Ma perchè mai dagli Oppofitori vuoli regolare la detta diffitibuzione col folo alzamento del fondo di Primato al Morgone, e non anzi collo favamento del fon fondo nelle parti inferiori da Argenta fino alla foce? quando quefta operazione è la prima, e la confuera di tutt' i fumi , che fi portano al Mare. Non fi creda dunque che a' Molini di Filo; immobile flar fi debba l'origine della nuova cadente fotto il pelo bafo del Mare. Inalvesti che fiano nel Primato cutt'i fiumi , la linea del pelo bafo del Mare s'inoltrerà fino ad Argenta, o più oltre ancora, quanto maggiore fi farà il corpo d'acoue del Primato.

Avanzamento della nuova cadente fotto il pelo baffo del Mare,

Si opporrà forse quel consueto disimpegno da simili conseguenze, che le torbide dell' Idice, del Santerno, del Senio &c. impediranno lo scavamento con interrire il fondo, e faranno anzi che l'interfecazione del fondo di Primaro col pelo baffo del Mare fi porti più all'ingiù verso la soce. Ma quelli, che così oppongono, non sono più in tempo di poter'abufare di queste dottrine prese dagli effetti delle torbide, delle quali se n'è fatto pur troppo gioco per l'addietro . Son finiti i listemi delle acque chiarificate in Primaro con tanta rovina delle Provincie superiori : No, che non si possono più oscurare quelle massime certissime che il molto maggior corpo d'acque prevale a cento doppi più nello scavamento, di quello che possa contrastarlo la natura delle torbide. Parleremo da qui in avanti del Primaro, come parlavasi tempo fa di questo medesimo canale, quando vi decorrevano le Piene torbidiffime d'un ramo del Po grande, e non certamente chiarificate prima nell'espansioni delle Valli, ed anzi non usciremo più dalle regole comuni a tutt'i fiumi torbidiffimi, che vanno al Mare, il Tevere, l'Arno, l'Adige, il Po grande di Lombardia. Che ha che fare la loro torbidezza con quello icavamento, che fi fanno del fondo forto il pelo baffo » del Mare fino alla distanza, chi di 20., chi di 30., e'chi di 70.

Regole comuni de' fiumi torbidi. miglia dalla foce del medefimo? È tanto bafti a dimostrare che al corso di Reno in Primaro potrebbe avervi luogo la distribuzione, d'una regolare cadente d'once 14- 1 per miglio, dalla Rotta Panfili sino a' Molini di Filo.

Fin quì abbiam voluto foddisfare ancor'a quelli, che fossero attaccati a questa superstiziosa distribuzione. Del resto, diciamolo pur liberamente, certi Scrittori in quella controversia ci paiono un po' proppo fofistici nel voler ridurre l'andamento d'un fiume a misurate regolari cadenze, come farebbe un Maestro di Ballo col Ballerino fuo scolaro. Eh che la natura non s'è mai legata a queste leggi. Diali un occhiata al Profilo medefimo della livellazione superiormente alla Rotta Panfilj fino a Cento, ed alla Samoggia; quanta varietà di cadute ha in ciascun miglio lo stesso Reno? Egli è vero, che gl'Idroftatici fogliono distribuire la sua caduta totale in parti uguali di milure; ma ciò fanno per chiarezza maggiore, e comodo di chi legge, ma non mai perchè il fiume debba subordinare il suo corso a questa distribuzione. In fatti chi si pigliasse la briga di livellare la pendenza di molti fiumi della nostra Italia, quanta diversità vi troverebbe, passando semplicemente da un fondo arenoso, e leggiero ad un altro tenace, e duro ; ovvero da una sezione più stretta ad un' altra più larga, ovvero da un corso retto ad un' altro tortuolo. Nessun Teorico per grande, e penetrante ch'egli fiali, potrà definire giammai codesti gradi di pendenza sempre conformi alle medefime distanze, ed in circostanze tanto diverse nel lungo corfo d'un fiume. Queste sono idee platoniche, che ci nascono in capo, quando fi filosofa de fiumi al tavolino, ove ci lavoriamo le teorie a modo nostro; ma queste ci svaniscono tosto sul campo in vista dell'irregolarissimo movimento de' fiumi. Potrà bensì un dotto Teorico argomentare dall'induzione, e dire, che, fe a cagion d'efempio, il Reno da Cento alla Rotta Panfili ha una tanta cadente, quanta basterebbe a potergliene distribuire once 1 4. per miglio; anche dalla Rotta Panfili fino ad incontrare il pelo basso del Mare decorrerà con egual felicità, se avrà una somigliante cadente, come abbiam dimostrato fin quì. Quest'argomentazione va bene. Ma come poi dal fiume si ripartisca ciascnna particolare cadente, se più ne voglia dare ad un miglio, che ad un altro, se anche con minor caduta possa il siume sortire un'eguale velocità, quando s'incontri in minor'impedimenti di foffregamento di fondo, e di rive per rapporto al medefimo corpo d'acque : Chi s'ardirà mai di farne l'indovino?

Ripartimento irregolare della totale caduta. Ed ecco che finora abbiamo, per così dire, condotto come per manio il Reno dalla Rotra Panfili per il Primaro allo Contro del pelo basso del Mare con una cadente capace almeno d'once 14.1 per miglio. Ma non si creda gila, che una tanta quantità di caduta se gli rena neccessira fino a questo termine. Nulla meno. Ciò sarebbe un' errore. Abbiamo folamente voltuto con un'eccesso di declività far accre una volta quelli, che si querelano sempre della farsa pendenza di Reno in Primaro, e fanno le maraviglie, che vi siano Idrostatici al Mondo, che progettino la linea di Primaro. Ma quu, per far toccar con mano il loro inganno, dimostretemo oraututo all'opposto, che la detta pendenza di once 14.1 per miglio in Primaro è troppa , ed eccede la portata dello stesso sume.

Pendenza d'once 14. per miglio dimostrata eccedente in-Primaro.

Egli è certissimo quel, che assermò il Guglielmini, e lo dimostra la sperienza, che un fiume parrendo dalla sua origine, se da nuovi Influenti viene accresciuto, si va egli scemando con pari proporzione la sua pendenza. Senza partirci dal Reno, prendiamone gl'infegnamenti da lui medefimo, e dalla fua unione con la Samoggia, di cui abbiam daro un cenno poco fa . Il Reno nella parte superiore di miglia tre sopra lo sbocco della Samoggia pende a ragione di piedi a. 1. 6. per miglio in circa. Nella parte inferiore alla Samoggia tre miglia fotto lo sbocco pende a ragione di piedi 1.8.4. per miglio. Adunque la caduta di fotto alla Samoggia scema a ragione d'once 5, e punti due per miglio. Or se la sola unione della Samoggia col Reno tanto diminuisce la sua caduta : che farà al Morgone l'accrescimento a Reno d'un nuovo corpo d'acque il doppio, il triplo maggiore di quello della Samoggia, cioè l'unione dell'Idice della Savena, e di tanti altri copiosissimi scoli, e torrentelli, che dalle terre superiori quivi vanno a scaricarsi in Primaro ? Eh, che quando il Primaro fosse arginaro a destra, la pendenza di once 8., o 7. per miglio non farebbe quali da poterfi foffrire da una portata d'acque cotanto maggiore. Ma se consideriamo poi nel progresso l'unione del Santerno, e del Senio, quant'altra diminuzione di caduta dee farsi ? E se vi aggiungeremo il Lamone, il Sillaro , la Quaderna , la Centonara , e gli altri piccoli fcoli di Marmorta, potrà il Reno nel Primaro scaricarsi in Mare con una caduta ancor molto minore. E' bensì vero, come si è detto, che non abbiamo dall'idroftatica regole certe per definire, e per poter predire di quanto precifamente da ciascun' Influente diminuir debbasi di pendenza il fiume principale. Intanto egli è certo, che la diminuzione sempre è conseguente all' accrescimento delle acque; L 2 e moli

Diminuzione di pendenza per la fola unione colla Samoggia Unione d'altri fiumi diminuifce lapendenza e molto lume di fomiglianti fermamenti, almeno per rapporto al Reno, ci può dare la Samoggia, ed altri Influenti fuperiori . Una fola cofa è da notarfi, ed è, che qui combattaimo co' nofitri Oppofitori in una foggia affii curiofa, e liberale. Eff chiegono poco, e noi diam loto molto di più. Effi pretendono, che il Reno cammini con una pendenza proporzionale al fiuo corpo accrefeiuro in Primaro. Noi fiam loto liberali più di quello, che chiedono, cioò d'una pendenza d'once 14-j' per miglio, quale ha il Reno folitario da Cento fino alla Rotta Panfiji; quando attefi i nuovi Influenti in Primaro in quello tratto farebbeto contenti d'una molto minor pendenza.

Finalmente ripigliano altri a contraddire, e dicono, che si commente da noi un' equivoco, volendo considerare per termine della rottale caduta di Primaro, e per un' equivalente siuo sbocco in Mare quel punto, e quell'incominciamento di sondo, che coincide coll'orizontale del pelo basso del medessimo Mare. Dicono, che il fatto non istà così, e che da' Molini di Filo il Primaro, quantunque ivi risenta in ogni stato il rigurgito del Mare, il quale vi si vederbbo e l' alveo superiore sosse acciutto; non pertanno da quel punto continua il fiume il fuo corso per altre miglia 19, incirca prima di metter foce al Mare; e però questo punto, che noi prendiamo per termine della totale sua caduta, come se qui entraffe in Mare, non strebbe quello da considerassi; perchè da qui al Mare il Primaro si fa un' altra nuova caduta.

Sbocco equivalente in Mare.

> Si risponde, che ci piace l'istanza, perchè apre a noi un nuovo campo d'illustrare questa materia colle nuove scoperte fatte da moderni Idrostatici, e segnatamente in occasione della celebre livellazione Conti, la quale ha posta in miglior veduta la primaria proprietà dello sbocco de'fiumi in Mare. Adunque farà da dimostrarsi da noi, come a questo punto de'Molini di Filo, dove s'incontra la comune orizontale del pelo basso del Mare , s'abbia ora il suo termine la regolare cadente da noi fin qui descritta del corso superiore di Primaro, e che quì appunto prenda il nuovo fuo incominciamento l'altra più precipitosa cadente del fiume, la quale non dee confondersi, nè pigliarsi per la medesima con la prima, perchè regolata da forze motrici diverse ; sarà da dimostrarsi , che da questo punto comincia un'altro moto accelerato del fiume, fpinto da due cadenti, cioè dall'una del fondo iscavato molti piedi al di sotto del pelo baffo del Mare, e dall'altra cadente più valida della fuperficie, la quale anch' essa s'incurva per molti piedi ad ispianarsi

ful

ful pelo basso del Mare con quella medesima forma d'accelerazione, con cui si mettono in più veloce movimento le acque correnti, le quali cadono dalla sommità delle loro cateratte, e sostegni. Diamo principio a queste regole da una generale osservazione. Termine della regolare cadente, e principio d'un moto accelerato fino al

E' proprietà generale di tutt' i fiumi, che vanno a metter foce in-Mare, che in quel punto, ove il loro fondo coincide coll' orizonte del Mare, ancorchè lontano per molte miglia, quivi appunto abbiano il suo principio due fenomeni, i quali sembrano un paradosso, cioc, accelerazione uniforme di velocità molto maggiore della precedente, e pendenza affai minore del loro fondo, a fegno di farfi questo ancora orizontale per molte miglia, e poscia eziandio acclive verso la soce. L'Abate Castelli su il primo osservatore di questo notabile accrescimento di velocità in qualche determinata distanza dal Mare più, o meno, secondo la grandezza de' fiumi; cd alle cose che siam per dire, gioverà il registrarne qui la di lui bellissima. offervazione al Corol. 1 4. della mifura delle acque correnti . Nei fiumi reali , ch'entrano in Mare , dic' egli , come quì in Italia Po , Adige , ed Arno , i quali per le loro escrescenze sono armati di argini , si osserva , che lontano dalla Marina banno bisogno di una notabile altezza d'argini , la quale altezza va poi di mano in mano scemando, quanto più s' accosta alla Marina; in modo tale, che il Po lontano dal Mare cinquanta, ovvero sessanta miglia intorno a Ferrara aurà più di 20, piedi d'altezza d'argini sopra l'acqua ordinaria; ma lontano dal Mare dieci, o dodici miglia solamente, non arrivano gli argini a 12. piedi d'altezza fopra la medefima acqua ordinaria; ancorchè la larghezza del fiume sia uguale &c. Ma noi con i nostri principi possiamo rendere la ragione di tal'effetto, e dire, che quell'eccesso di quantità a acqua sopra l'acqua ordinaria va sempre acquistando maggior velocità, quanto più s' accosta alla Marina, e però scema di mifura, e per confeguenza di altezza.

Proprietà generale de' socchi de' fiumi ma Mare.

Ma qui è appunto dove nasce il dubbio. Imperocchè secondo il Profilo del Po grande nella Visita d' Adda, e Barbetini del 1 e5o
cibito alla Sagra Congregazione, la pendenza del fuo fondo in difitanza di 70. miglia dal Mare si va diminuendo in modo, che lo
seco è accive notabilmente con rislire per motir piedi. Lo
ficso è accive notabilmente con rislire per motir piedi. Lo
ficso de declive notabilmente con rislire per motir piedi. Lo
ficso de delle lo tutt'i fiumi, che vanno al Mare più , o meno,
secondo la portana delle loro acque. Accelerano tutti il loro cor
foell'accoltanti al Mare, e scenano allo (Resso tempo di predemza:

Velocità maggiore , e pendenza minore .

Ma

Cadente del fondo. Ma lo fcioglimento del dubbio ci vien dato dallo flefio Profilo di Primaro fatro con una così efquifica accuratezza, e perizia; che forfe per l'addierto non fen i è fatro uno fimile, il quale ci abbia fecre la vera origine di quetla fatrana accelerazione di tutti i fumi al Mare nell'ultimo loro tronco. Codelto benemerito Profilo di Primaro ci prefenta due cadenti : La prima fè quella, che tutti i fumi, che vanna al Mare i formano da fe, ifavando il loro letto per molti piedi di profondirà forto il pelo baffo del Mare, come avviene al Po, al Tevere, all'Adige, all' Arno, e come ci prefenta qui il Profilo della livellazione di Primaro, che da Molini di Filo al Mare per miglia 19. conduce la cadente del fuo fondo piedi 10.1. 6. fotto il pelo baffo del Mare nell'ultimo fuo sbocco. Onde a ciafcun miglio apparterrebbero once 7. incirca di quella rendenza.

La feconda più vantaggiofa caderne fi è quella regolata dal pelo delle .maffime eferefeenze di Primaro . Quelta poco dopo comincia fenibilmente a piegarif dal filo paralellimo, dove comincia i finado ad abbaffarfi fotto ia linea orizontale del pelo baffo del Mare : E quelta infiedione fafi più vifibile fuperiormente allo abocco del Santerno quattro miglia . Or quelta cadente dal predetro principio della fua curvatura fino alla foce per la diflanza di 17. miglia , fi è di piedi 14.6.0., e però quando fi voleffe uniformemente ripartità a ciafcum miglio ne toccherebbero once 10. d'incirca .

Cadente, ed Inflessione del pelo.

Si rifletta quì di patfleggio a quel, che la quotidiana sperieraz c'insegna, che sopra un sondo perpetuamente orizonale d'un canale
l'acqua vi può decorrere con una grandissima velocità, senza che
riconosca altra cagione del sio movimento, che l'inclinazione talvolta appena discensibile del sio pelo. Il Po cerramente corre su
d'un sondo, che in molti tratti poco si discosta dalla linea orizontale, e vi corre con una velocità ssisi rapida, la quale non ricove
altra determinazione, che dalla infensibile inclinazione del suo pelo,
la quale talvolta sortentra da se solta sar le veci della cadente del
sondo, ed assisi volte si unisce a questa per accrescere il movimento.
Or se una cadente appena sensibile di superficie può in lunghissimo
tatto imprimere tanza velocità melle acque correnti de fumi, o
de' canali, quanta ne potrà dare al Primaro una cadente di picti
14. "à nell'intervallo di solte 17. miglia?"

Cadente del pelo, quanto conferiica alla yelocità.

Ma ritomando al nostro proposito, si uniscano ora le due cadenti, l'una di piedi 14-1, l'altra di piedi 10. 1. 6. incirca, le quali cospirano alla medesima accelerazione con forze unite; e riparrendo

la fomma di piedi 14,7.6., nella totale dilhanza di miglia 19. dal Mare, la quale comprende amendue le cadenti, la maifima eferfernza avrebbe di pendenza once 15.6. in ciafcun miglio: Pendenza che oltrepafa tutra quella, che fuole attribuirfi al Reno folitario da Cento fino alla Rotta Panfij, e molto più dopo I'unione degli altri Influenti al Morgone.

Unione delledue cadenti.

Che il Primaro poi in quest'uitimo suo tronco si distribuisca ciascuna delle due cadenti con egua!i misure per miglio, noi non l'affermiamo affolutamente; ma in ciò ci fiam conformati al comun modo di pensare, come si è detto di sopra. Del resto, se vogliamo attenerci alle leggi della natura, ed al fatto del Profilo medefimo, le due cadenti, cioè l'una del fondo, e l'altra della superficie, si accordano in ciò, che mentre la prima fol pochiffimo va crescendo nel suo progresso verso la soce , la seconda cadente dal suo primo piegamento alquanto fotto i Molini di Filo fi va talmente accrescendo, che nelle ultime tre miglia ci da una caduta di once 17., e poi 18., e finalmente di tre piedi verso la foce. E questo progresso è più conforme alla natura, la quale da uno stato all'altro non vi passa per salto, ma per tutti gli gradi intermedi. Esporremo quì la Tavola di queste successive cadute della superficie , le quali soffrono qualche accidentale variazione dall'incontro de'due sbocchi del Santerno, e del Senio.

Progresso di ciascuna cadente.

La eaduta della superficie della massima esercienza del Primaro dal punto spora la shocco del Santerna miglio 4, sino alla shocco di esfo Primaro in Mare è di piedi 14, once 11, e punti 6., ed è una distanza di circa a miglia 17, come nutus si rivata dal resido del Primaro siatro nella Visica Canti. Riparendo la detta pendenza nelle predette miglia 17,, tocca a ciascum miglio once 10.7.

E desumendo la suddetta pendenza di ciascun miglio dal suddette Prosto, si trova la seguente.

```
1. Miglio fopra lo sbocco del Santerno miglia 4. Paul Cut. Pau
2. Miglio . 0. 1. 0. 0. 3
2. Miglio . 0. 0. 3
3. Miglio . 0. 0. 3
4. Miglio . 0. 2. 4
5. Miglio . 0. 2. 5
5. Miglio fotto lo sbocco del canale della Veia . 1. 2. 8
6. Detto . 0. 7. 4
7. Detto fotto alla Chiavica Calcagniai . 0. 7. 4
7. Detto fotto allo sbocco del Senio , e fodo vecchia . 0. 7. to
10. Detto . 0. 7. to
10. Detto . 0. 7. to
11. Miglio fotto lo fotto del fotto del fotto del fotto silo sbocco del Senio , e fodo vecchia . 0. 7. to
10. Detto . 0. 1. Miglio fotto silo sbocco del Senio , e fodo vecchia . 0. 7. to
11. Miglio fotto silo sbocco del Senio , e fodo vecchia . 0. 7. to
```

Diminuzione.

della pendenza
del fondo fino
a farfi acclive.

Quanto poi alle fucceffive diminuzioni della pendenza del fondo, dal Profilo fi ricava, che da' Molini di Filo verfo il Mare, mentre il pelo della maffima eferefeenza corre ancor paralello all'orizonte, per quafi due miglia, la declività del fondo fi mantiene nel gano di prima. In figuito quefta va gradatamente mancando a tenore del piegamento maggiore della curva della Piena; ed all'avvicinati della foce; dove il pelo dell'derefenza ha la mafima caduta, come fi è detto, il fondo fi fa acclive, e ridale per molti piedi; e da quefta fommità la Piena fi fearica in Mare. Ed ecco, che a quefta diligentifima Vifita Conti; e fua livellazione gl'Idrofazici tutti faranno fempre debitori d'un Profilo; il quale ci rapprefenta così bene al vivo l'economia tutta della natura nell'incamminare i fiumi al Mare fin' a quel punto, ove giugne l'orizonrale del pelo baffo del medefimo.

Sebbene, non si è ançora fatta palese un' altra potentissima cagione.

dell'accelerazione de faumi al Mare in quell'ultimo loro tronco in diflanza di molte miglia dalla foce. Quelta non è la fola pendenza del fondo, non è la fola cadente della fuperficie, non è folatmo la fomma delle due cadenti , come s'è ragionato fin qui, ma è un'altra affili poderofa cagione, la quale ha luogo fegnatamentene'abochi de fiumi in Mare : Imperocchè non così tofto il fondo del fiume comincia ad abbafarii fotto il pelo baffo del Mare con un continuato profondamento, come avviene qui al Primaro di piedi ro. 1. 6., che le acque inferiori del fiume vieppiù fennono la prefinore, l'urro, e la forza follocicante delle acque fuperiori, che fi engono in collo : effendo cofa manifetta, che le più alte con 
uttro il loro pefo, e moto premono, ed incalzano le più baffe, e quelte polte in una maggiore accelerazione fermano d'altezza, e fi fipianano ful fondo medefinno orizontale, come abbiam 
detto avver il Caffelli dofervo del Po, e di truti già fairi fiumi

Nuova eagione deil' accelera zione de fiumi allo sbocco in Mare.

d' Italia .

Di quì ricavasi d'onde avvenga, che i medesimi fiumi in qualchedistanza dalla soce si prosondino tanto quella straordinaria cavità di fondo, siu cui risalgono acclivi per iscaricassi nel Mare. L'efetto distributione de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio del co di quello scavamento procede dall' immensa forza di percosta, con cui ful fondo piomba ivi il fiume con tutto quafi il peso delle acque fineriori che gli fi caricano addoffo e tanta impreffione vi fanno, che oltre allo scavamento, forzano le acque contenute in quella cavità a rifalire il fondo acclive con tanta celerità, che l'altezza delle Piene alla foce riesce incomparabilmente minore di quelladelle parti superiori più lontane dal fiume .

Quest'effetto di scavamento straordinario del fondo de' fiumi presso la foce è somigliantissimo a quello, che vi fanno tutte le cadute delle acque correnti de' fiumi o da fostegni, o da piani inclinati sul loro fondo inferiore, che ne riceve la percossa, la quale prevalendo nel principio alla refistenza del fondo, il va corrodendo, ed iscavando fino allo stato d'equilibrio tra la forza della percossa, che va scemando con lo scavamento, e la refistenza del fondo, che va crefcendo in maggior profondità. L'acqua del fiume contenuta in quella cavità non dee confiderarfi come stagnante, ma come posta in un gagliardissimo movimento da una forza superiore di percossa, che le sta sempre al fianco, e la fa rifalire contro la naturale sua gravità con una velocità molto maggiore di quella, ch'è propria del fiume in tutto il suo precedente corso regolare.

Ma lasciare in disparte tante altre utilissime considerazioni, le quali porrebbono farfi fullo stesso Profilo dello sbocco di Primaro in Mare,

Origine della fcavamento presso la soce.

poniamo fine a quest' articolo con una sola ristessione. Se il Primaro fosse arginato a destra; se per l'alveo suo fossero inalveate le acque de foliti fuoi Influenti fenza nocevoli espansioni a se inoltre a come progettò il Guglielmini, fi conduceffero nuovamente ad isboccare nel Primaro le acque del Sillaro, della Quaderna, della Centonara, e segnatamente del Lamone; che ne verrebbe di buona conseguenza? Non altro, che quella favorevolissima d'uno scavamento maggiore da' Molini di Filo all'insù per alquante miglia, come appunto quivi in quest'ultimo tronco l'abbiam trovato di qualche piede di più di quello della Visita Conti del 1761. Da questo nuovo profondamento ne feguirebbe, che il concorfo del pelo baffo del Mare, cioè l'equivalente sbocco del fiume in Mare s'avvanzerebbe, come si è detto, molto più all'insù de' Molini di Filo; onde la stessa totale caduta dalla Rotta Panfilj fino a quest'incontro della comune orizontale, distribuendosi allora in un'intervallo più corto di prima , darebbe una maggior pendenza per ciascun miglio. Inoltre da questo punto, ove verrebbe a battere il Mare in ogni stato fino alla foce di Primaro, il grande accrescimento M delle

Altro nuovo accrescimento di pendenza nel Piano proposto.

delle acque unite farebbe piegare molto prima la curva della cadente del pelo dell'eferefenze, profonderebbe il fondo alquanti piedi più fotto la comune orizontale del Mare con altra maggior eademe dell'ultimo fiso tronco. Con queftì, ed altri a noi incogniti mezzi, i fiumi nel progreffo degli anni fi vanno formando quella pendenza, che giammai fapranno trovare nel loro corfo i Teorici ancor più fublimi.





# PARTE SECONDA.

Metodo delle Operazioni da prestriversi all'inalveazione di Reno dalla Rotta Pansilj per la linea di Primaro sino al Mare.

## ARTICOLO I.

Serie delle Operazioni fino al Poggio Lambertini.

### SOMMARIO

Difficultà dell'ofecuzione. Qualità dell'Efecutore. Precuenzioni neceffarie all'intraprefa delle grandi inalvezzioni. Stabilimento intesto def funi opera della natura in più anni. Per qual ragione...
la nuova cadente qui fi determini non dal termine, ma dal principio dell'inalvezzione di Reno. Deferizione, e militre delle altexze delle colmate alla defira, e alla finifira di Reno fino al Poggio. Ingiufio progesto di continuare le colmate. Preferizione delle
arginature, e delle lovo dimenfoni, e diflanze, e della larghezza
d'alveo, e della golena. Regola generale da offervarfi in suste le
figunni arginature. Produsgamento della comvella fulla defira...,
lungo il margine delle Valli. Cateratta allo sbecco del Riolo. Metodo di applicare le forze del Reno ad ifeavarfi, e dilatarfi il Cavo
fino alle Valli del Poggio.

A Li'escuzione d'opere grandi in qualififa genere, e maffimamente d'inalveazione de fiumi porrà bensì un'ortimo Architerto premettere un'accurato modello di tutte le primarie operazioni M. 2 93
rifguardanti la fua flabilità, ma non però mai fi potranno antivenire, e ad una ad una preferivere le rante altre più minure operazioni, le quali fi conofono o neceffuie, o utili foltamo nell'arto di
rentare la natura, e di porre in opera il meditato difegno. Allora è
quando o la varia qualità non preveduta del terreno, che s' inconra, od altri oflacoli, obbligano l'Anchietto a prender partito ful
poflo, e a trovare ora un ripiego, ed ora un'altro, affine di fupera
re ancor quefti minori contrafti, che la natura gli va fcuoprendo.
Con quefta riferva noi entriamo qui a proporte il metodo delle opera-

zioni da escguirsi nell'inalveazione di Reno . Nell'ultima nostra Vifi:a fi fono da noi ed efaminate, e concertate di comun parere le più rilevanti operazioni e delle arginature da farli, e delle colmate da disporsi ne' luoghi più bassi , e dove si abbiano ad incamminare gli scoli tutti delle Campagne . Tutto si è meditato su profili della livellazione Conti, e si è condetto a quel grado di certezza, che può desiderarsi in simili materie. In una parola noi dimostriamo quì, e nella terza Parte, che tutto quel vastissimo tratto di paese, quale ora è inondato da tante acques rutto può fanarfi, e ridurfi a coltura . Abbiamo trovata foprabbondante pendenza a poter scolare o in Primaro, o in Mare, tutto quel rerreno, che da un fecolo, e più rimane paludolo o nel Ravegnano, o nel Bolognele, o nel Ferrarese . In somma il disegno del nostro Progetto ci pare sicurissimo inogni sua parte, come dimostreremo. Ma per venirne alla esecuzione, e per afficurarne l'estro, noi qui premettiamo, che la fiducia nostra sta riposta nella deputazione di un Capo, di un Direttore di tutta l'Opera, di un' Uomo, che comprenda gli affari delle acque, ed abbia in contante gli spedienri vari , e proporzionari alle circostanze, che inforgono, d'un' Uomo, che nella esecuzione non si arrefti per qualfifia accidentale incontro o di terreno fradicio, o di una Rotta improvvila d'argine nuovo, o di fimili difavventure di nessun conto. Una riparazione distesa per tre Provincie ha bisogno di una Uomo fornito di autorità, colla quale si renda egli superiore a tutt'i partiti ; di un Uomo, che faccia fervire la natura, e la forza delle acque a nostri disegni s nel che consiste la vera economia contro l'errore di quelli , i quali fi perfuadono , che l'inalveazione de' fiumi debba tutta effere un'effetto delle braccia de' giornalieri, de' zapparori, e di grandiole spese: d'un Uomo finalmente, che intenda non poterfi precipitare in un'anno, o due la ferie delle operazioni, che noi verremo tosto divisando, ma che le disponga in modo, che una operazione ben fatta fi tragga dietro l'altra, e le serva di modello. La

Necessità, e qualità d'un supremo Direttore . La scelta dunque di un supremo Direttore, e Motore di quest' Opera è tanto interessime, quant' è la pianta di qualssis ben sondato Progetto. Questa a nulla vale, se non trovasi chi le dia forma, e vita nell'efecuzione.

Un'altra importantifima, e tutta pratica prevenzione dobbiamo anticipare à Signori delle tre Provincie per ciò, che fi attiene all' efecuzione di qualunque Piano, che fia per proporti a loro follievo. Primieramente il volgo fi crede, che tutte codelle opere de'fumi o fia no arginature, od altri ripari abebano confiderati como opere ufcite di gitto dalle mani de'lavoratori, e che fatte una volta non ci fi debba pendar più. Chi penfa così, penfa pur male. Lavorate che fiano le arginature, delle quali parferemo, controi ricordarfi, che 2, quantunque la terra fia fatta ben battura, fatà fenza dobbio il fio naturale aflettamento, e fia babaferanno d'un piede in circa. Si rialziono adunque di mano in mano, finattamochè fi fabbilicano, e fi cuoprano di quella naturale loro corteccia di gramigna, che le diferda dal gualto dello focrimenno delle acque piovane.

Secondo: Sarebbe troppo novizio nel riparo de' fiumi chi fi perfuadeffe, che neffuna cattiva nuova di Rotta di quefte arginature doveffe udire per si lungo trato di tante miglia. Neffun fiume al Mondo, che, corra arginato, va cfene da fimili accidenti; non il Po, non l'Adda, non il Ticino, non l'Adige, non la Beenta, la quale nel puffuto Ottobre ha fofferre tre Rotte. Quando quefte accadono, fi riparano prontamente: e quefto è il regolamento, che fi tiene in ogni parte del Mondo; n è fi lolo Reno pub effer pivilicazio foora la comune del Mondo; n è fi lolo Rotto pub effer pivilicazio foora la comune

condizione di tutt'i fiumi arginati .

Terzo: Noi abbiamo detro nella prima Parre, che quando il Reno fafi arginato fino allo sbocco in Primaro, e di qui fino al Mare collanova arginatura dalla fina riva defira, e con l'alzamento di altri quattro piedi dell'argine finiltro, e dopo l'immilifione degli altri lindunti, de'quali pata il Guglichimia, abbiamo detro, che con tanto maggior copia d'acque fi favorat vieppiù il fuo fondo, e che da luogo a luogo fi fabbilità forque quella cademe, ch'è proporzionale al fuo corpo accrefciuro che fi diffirbiurà la totale fina cadura per egual incevalli con una pendenza più conficeme ad accelerame il fuo cos-fo, e a diminuire l'alterza delle fine maffime Piene. Tutro ciò fi è detto, e qui fi conferma: ma non credafi già, che l'opera della riduzione del fondo allo fatod cel fio fabbilimento poffa firli dal fiume, come fa il vento' foffando nella polvere , e follevandola in vortici non credafi s, che fata l'immilifione in Pirmaro del Sillaro, dellas o

Prevezioni ne-

Qua-

Stabilimeto del letto, riferbato alla natura, ed al tempo.

Quaderna, e della Centonara, come configlia il Guglielmini, debba il fiume cominciare, il giorno dopo la loro introduzione, a correre su quel fondo, sopra il quale correranno poi gl' Influenti tutti . quando se lo saranno ridotto alla pendenza, che loro è necessaria. Questo è un errore del volgo, e di tutti quelli, che non fanno quanto tempo spenda la natura a prepararsi il suo letto, e a distribuirne la pendenza. Noi adunque non contiamo full'alveo bello, e farto per quel tempo, in cui la natura col foccorso dell' arte se lo va facendo: E noi appunto per prevenire qualunque accidentale disordine di un qualche maggior'alzamento di Piena in questo frartempo di ulteriore scavamento, abbiamo prescritto, che i bassissimi, e debolissimi argini del Polesine e si alzassero per quattro piedi di più. e si rinforzassero con base maggiore; perchè quando il siume avrà terminata l'opera di tutto il suo scavamento nel corso di qualche anno, in tal caso codesto accrescimento di quattro piedi in altezza non farà forse più necessario, ed avrà avuto quel medesimo uso, che fuol farsi delle centine, le quali sono necessarie, mentre si stanno fabbricando le grandi volte, ma compite che queste siano, esse si reggono di per se, e loro si roglie di sorto qualunque altro sostegno. Queste erano le due importanti ristessioni, le quali abbiamo dovuto premettere per aprirci la via a quella esatta serie di operazioni, le quali

noi quì verremo sponendo, prendendone il principio dalla Rotta-Panfilj, cioè dal profeguimento delle arginature di Reno pel nuovo suo corso. Nè questo incominciamento di operazioni dee far maraviglia: Imperocchè fappiamo benissimo, che quando ad un fiume, o torrente vuolfi dare una nuova manofatta inalveazione, il principio della cadente fuol determinarfi dal termine, al quale fi vorrebbe condurre o collo sbocco in Mare, o in altro Recipiente, e da questo termine andando all' insù fino al principio della nuovadiversione, si dispone poscia il letto del fiume con quella medesima pendenza, larghezza, e profondirà, che gli avrebbe data la natura. delle acque, se da se si fosse scavato il suo alveo. Ma qui non siamo punto nel caso di voler con l'arte dare al Reno una inalyeazione diversa da quella, ch'egli stesso in parte si è già formato, e in parte si ya preparando per condursi ad isboccare nel Primaro, e quindi al Mare . Or giacchè il difegno , o fia l'abbozzo di codefta inalveazione di Reno ci fi presenta agli occhi già fatto dal presente suo corso dalla Rotta Panfilj fino al Cavo Passardo, e quindi per la via nuova nel Cavo Benedettino, di dove per la Valle di Gandazolo entra nel Primaro al Morgone, per dove passa ad iscaricarsi nel Mare, non al-

Inalvezzione di Reno 2 norma dello fravameto già fatto.

tro

rro ci rimane a fare , che a feguir le tracce della natura medefima , e dell'andamento del fiume, preferivendo foltatto quel fabilimenti, i quali possoni impedire le dannose fue cipantioni fulle retre del Bolognese , e del Ferrarese , ed amicipare a queste defolate Provincie quel provvedimento , che in più lungo tempo loro avrebbe dato la natura del fiume.

Adunque nelle replicate Visite da noi fatte alla Rotta Panfilj , e in tutto quel vasto contorno abbiamo attentamente osservato, che il Reno fi è già inalvearo con una direzione divenuta migliore ancora di quella, che ci fu descritta dal Tipo della Visita Conti nel 1761., la qual direzione va felicemente ad incontrare il Cavo Benedettino per mezzo delle Savenelle, e del Cavo Paffardo, e della Via Nuova. L'arte non potrebbe far niente di meglio. Dal fito della Rotta Panfili procedendo innanzi , il Reno si è già formato un natutalissimo circolare piegamento, col quale va giusto ad investire il Cavo Passardo. In tutto questo tratto da noi più volte riconosciuto e a destra. e a finistra, ed in acque basse, ed in Piena, e per terra, e per acqua, navigando il Reno medefimo, abbiamo veduto, che fino al Poggio, e più oltre, per sette miglia il Reno si è già ottimamente inalveato nelle vastissime sue, ed alte colmate, le quali dalla destra si stendono in larghezza per più di un miglio fino alla coronella lungo il Riolo, ed alla finistra, dove le colmate, e l'espanfioni delle Piene di Reno non fono arrestate da verun arginello, o coronella, fonosi prolungate per vastissime pianure di più miglia in larghezza.

Reno inalvesto nelle fuc colmate.

E percibe prima di portarci alla Vifita ci erano flate fatte follecite prevenzioni intorno alla necessifità di dat rempo al Reno di accrescersi le colmate, e di non precipitar così presso la deliberazione d'impedire le sue espansioni, e di chiudere il suo corso tra le arginature, noi di proposito abbiam voluvo porre all'elame questo medesimo articolo tanto raccomandaroci delle colmate. Tra le molte osservazioni regifirare nel nostro diatro promo servazioni regifirare nel nostro diatro succomandaroci delle colmate. Tra le molte osservazioni regifirare del nosto di diatro suo suo successi al companio di consoli di inglia si noto da trutti uno straordinazio alzamento di deposizioni di terreno. Mentre si camminava sul piano della coronella, di mano si nuano si vedevano le vecchie case già sposte dalle colmate fino al testo, e tra si e altre una Cappella ottangolare di bnon architettura, e fituata al più della coronella, si vidde da tutti sposte sono con la terra per quindici piedi almeno. Gli abitatori poi di quelle Campagne da noi interrogazi tili suogo ci rissostero condemente,

Descrizioned delle altissime colmate.

- che tutto quel valiifimo tratto alla deftra del Reno era di già colmato fino all' altezza dove di dieci, dove di dodici, e dove di quidici piedi. Ciò, che ancor più chiatramene dimoftravati dalla coronella medefima, la quale dalla parre delle adjacenti Campagne colvatrae aveva un' altezza di molti piedi fopra il piano inferiore, e dalla parre delle colmate aveva pochifimo di vivo, e però incontrammo in quel giorno molti lavoratori, e giornalteri, i quali fi adoperavano a rialtaria.
- Dalla parte finistra del Reno dalla Rotta Panfili fino al Poggio Lambertini le colmate sono ancor maggiori per la ragione, che diremo. Tutte queste terre situate alla finistra del Reno sono state soggette alle fue espansioni per più lungo tempo, cioè a quelle della Rotta di Mirabello nel 1731., a quelle della Rotta degli Annegati nel 1738., e a queste ultime espansioni della Rotta Panfilj nel 1750, fino al giorno d' oggi; onde vi hanno potuto cagionare più alto l' interrimento. C' inoltrammo dunque alla Visita della Terra di S Agostino distante più di un miglio dalla Rotta Panfili . Quivi il Parroco di questa pepolazione ci dimostrò con evidenti contrasegni, che il Campanile della Chiefa Parrocchiale era già fepolto fotterra per l'altezza di ventidue piedi; lo stesso dicasi della Chiesa. Delle Case più antiche non fi vede altro, che il tetto: Ed il portico di Casa Bosclli destinato ad introdurvi carri di fieno, ed altre masserizie non è più accessibile, e tutto fotterra fi sta nascosto. Somigliante effetto di alzamento straordinario di terreno si è fatto in tutto il susseguente tratto di territorio alla finistra fino al Poggio Lambertini, e più oltre. Al Castello medesimo Lambertini, quantunque situato sia in sito più eminente, non pertanto vi fono penetrate le inondazioni, e le grandi colmate, le quali hanno riempiute le sue fosse, e le cantine.

Colmate più alte alla finistr :-di Reno ; e percuè?

- A quella vilta fi proruppe da tutti noi in un concorde, e verifilmo fentimento: Ed a che fine, si diste, e con qual prò si disferivano ancora
  le arginature, le quali impedisfero quel dannossissimo spantimento ?
  Si voleva sorse disseriale sino a quando le colmate si alzassero alla
  sommità de 'Campanili', e delle Torri ? Con qual legge di equità, o
  di pubblico vantaggio si possono condannare tante terre a far colmate, e nulla più.
- Diciamo adunque, che oramai è giunto il tempo di preferivere le arginature. Si attaccheranno i due nuovi argini a due vecchi non meno a deftra, che a finifra della Rotta Panfili, e dall'uno e dall'altro lato fi continueranno fino al fine del Cavo Pafferdo prefile le Valli, o per meglio dire, prefile le piantue alquataro più balfe del Pog-

Prescrizione delle arginature, e delle go-

gio, e di Malabergo; con questa condizione però, che la diftama tra un'agine, e l'altro fia coltantemne di pertiche Bologness (5,5), acciocché vi rimangano pertiche 20. di golena da una parte, e dall'altra delle due sponde, e si l'ascino liberalmente pertiche 15, di latra delle due sponde, e si l'ascino liberalmente pertiche 15, di latra delle due sponde a si si describenza all'aboco del Reno assine di assignativata quella massima larghezza, che il Reno ha superiormente in pochi tratti, e per cagioni accidentali delle sie cortuossis. Che se una tranta larghezza, d'alveo paresse ad alcuni sovverchia; a si siume si adatterà a quella, che può bastargii, e ritalerà quel di più per accrescimento, e guadarno della golena.

Parrà forse a taluno sovverchia una tant' ampiezza di golena, e sì gran distanza delle due arginature maestre, le quali sono destinate a contenere le massime escrescenze. Anzi questa sarà la regola generale, che noi prescriveremo a tutte le nuove arginature, che di mano in mano fi verranno facendo per inalveare tutte queste acque al Mare. Quanto più ampia è la golena, e più lontano resta l'argine dalla corrente viva del fiume, ranto più difeso, e sicuro si è l'argine stesso. e molto meno foggetto alle corrofioni , ed alle Rotte . Imperocchè con quella medefima proporzione, con cui la Piena formontando le baffe rive dell' alveo si dilata nell'ampiezza delle golene, la sua velocità si scema di molto in una sezione tanto maggiore, e quindi il movimento delle acque al piè dell' argine riesce assai tardo, e di nesfuna forza a corroderlo. Oltre di che in codesto più ampio spandimento d'acque torbide la Piena va colmando le parti laterali più vicine agli argini, le va incessamente rialzando, e dilatando sino a formarsi da ambi i lati delle rive un'altro nuovo, e rilevato terreno, entro cui vi corre incassato il fiume. Tale è una gran parte del vecchio corso del Reno, il di cui fondo sotto Cento, e altrove resta a livello del piano della Città medefima . Ma ciò nulla oftante a chi dalla Città va falendo verso il Reno, ed ivi si ferma a rimirarne il fuo corfo, pare di vedervelo naturalmente incaffato in terra ferma. perchè l'alveo rimane compreso da altissime, e ben larghe golene. formate dalle successive deposizioni sostenure dagli argini maestri situati con ottimo avvedimento fin dal principio di quella inalveazione in molta distanza. Quindi codesti piani di golene nel corso degli anni precedenti ridotti fono a tant' altezza, che rariffime volte si sormontano dalle Piene del fiume, e però sembrano belle Campagne coltivate con ogni genere di seminagione, e queste fanno un fortissimo antemurale alle arginature medefime.

Ampiezza delle golene a difesa degli argini.

L'altezza degli argini non può stabilirsi ora con precisione, perchè ci N manca un'esarto profilo del piano delle presenti replezioni, e colmate, le quali con ogni ragione supponiamo essersi molto accresciure. dopo la Visita dell' Eminentissimo Conti . Rimetriamo pertanto la cura di rinnovare la livellazione, ed il profilo, e di stabilire l'altezza de' predetti due argini a chi avrà la direzione del lavoro. Ciò che può farsi spediramente nell'atto stesso delle operazioni . Unicamente qui proponiamo la Massima generale, ed è, che gli argini da per tutto fiano rialzati tanto, che la cima di essi resti superiore di piedi quattro alla linea cadente, che è formata dalle maggiori escrescenze . Crediamo ancora > che convenga disporre nella cima una larghezza di piedi 20., acciocchè fi poffano rialzare gli argini confacilità, quando fosse bisogno. All'altezza di piedi quattro si disporrà una panchina di piedi tre per ciascuna parte : sicchè date le pendenze, ed inclinazioni alle parti esterne d'un piede per piede, e stabilita ful posto l'altezza per mezzo di un nuovo profilo, come si è detto, il Direttore dell'Opera ricaverà la larghezza dell' argine in-

Maffima generale, intorno l'altezza degli argini.

piana.

Non preferiviamo altre regole per rapporto all' efcavazione dell' alveo del Reno, sì perchè da qui in avanti racchiufo ra gli argini più facilimente da fe fteffo porta inalvearfi fu quel fondo, che farà neceffario alla di in portara, e sì anocra perchè apparterrà alla pezizia del Direttore l'applicare con l'arte le forze del fiume al fuo medefimo allargamento, e fcavamento, e regolare il fuo corfo in quelle parti, dove fi vedeffe deviare dalla fua linea. A quelto fine ogni anno converrà portare avanti l'arginazione, a prendo al fiume la strada nel

mezzo, ancor con qualche escavazione manofatta. E perchè, fino a tanto che il Reno non sia interament

E perchè, fino a tamo che il Reno non sia interamente chiuso dalle arginature sino al Cavo Benedertino, accaderà, che la Piena arrivata al termine delle arginature sino a quel tempo avanzate, rigurgiti dietro alle sipalie degli argini medessimi ad inondare al di sopra quel-le colmate già idonee alla costura nio consigliamo, che alla sine di ogni porzione di argine, che sira condotto avanti a squadra di piecolo argine, con prolungario tamo, che serva come di coronella a dissa delle deposizioni supretiori 3, le quali immediatamente possono coltivatsi, e non impedisca gli scoli. Ed imano si sasconi del Posgoi e Malalbergo, e con canaletti manostiti s'incatamineramo le trobi de ne maggiare per le Valli, cioè per le pianure inferiori del Poggoi e Malalbergo, e con canaletti manostiti s'incatamineramo le trobi de ne maggiori sondi, como si costuma nelle colunate artifiziali.

Provvedimento temporaneo.

Con quella proporzione medefima, con cui si verrà prolungando dalla
Rotta

Roott Panfiji l'arginatura deftra, fi renderà inutile la coronella, ja quale da molti anni fi è coftruta fulla defta della mova inalveazione di Reno, ove è lo feolo detro di Riolo, e noi l'abbiamo pafleggiara, e riconosfeitura ella Vifira. Apparterrà dunque al Directore dell'Opera il definire ful polto qual parte di fila Podia abbandonarfi, e qual parte mantenerfi. Si avverta peròs che dove va ora a terminarfi codella coronella in vicinama delle Valli del Poggio, e di Malablergo, di qui dovraffi ripigliare la fuz cominuzzione; e di Malablergo, di qui dovraffi ripigliare la fuz cominuzzione; e di margine delle Valli, cicè delle baffe, e inondate pianure contigue, affine d'impedire lo fipandimento delle acque torbide foprà i terrenà, he fono in frutto, e quello circondario portà fari poco per volta», e fecondo l'opportunità, e quel metodo, che nelle diverfe circoftanze parrà al Direttore doverfi pratiacre.

Prolungamento della coronella fulla defira.

Qualora poi fi offervaffe, che le acque di Reno rialzate da qualche Piena rifaliffero fu pel canale di foolo detto il Riolo con pregiudizio de' terreni adjacenti, fi portà fituare provvifionalmente una cateratra fulla fine del Riolo, o fia canale di foolo, a due potre bene imperniate, pperchè poffano da loro felte apriri dalle acque fuperiori e riferratifi col carico delle acque inferiori ; ed avvertafi , che detta cateratra può farfi tutta di legname , poiché fatra la colmata , e prolungato il argine mastêro, quella non avrà più ulo veruno.

Cateratta\_ al

Per cooperare poi meglio a questo corso, e direzione, che già da sea ha preso il Reno in questo tratto, e per anticipare il più presto con l'arre quella perfezione, a cui rende la natura, accenniamo qui un' altro importantifimo provvedimento di pochiffimo cofto, ma di gran giovamento. Dalla Rotta Panfilj fino al Cavo Paffardo, fotto il di cui nome comprenderemo da quì in avanti tutte le Savenelle superiori, il fiume fi è già scavato il suo canale, sul quale noi abbiamo navigato. Or questo canale è molto più stretto di quello, che convenga alla portata di Reno. In molti luoghi converrebbe dilatarlo quattro, e sei volte più dello stato presente. Il voler fare ciò conl'opera dei layoratori per sì lungo tratto di alquante miglia farebbe di un' eccessivo dispendio. Abbiamo detto più volte, che la vera economia confifte nel far buon' uso delle forze del fiume . Nel tempo adunque, in cui si navigava questo tratto, osservammo, che le ripe, dove il canale corre più stretto, erano di tenace creta, ed inoltre ben munite di foltiffime cannucce, e piantarelle di falici, le quali colle loro radici avviticchiando il terreno, impedivano che la corrente vi penetraffe a corroderlo. Abbiamo dunque giudicato, che N 2 il mez-

Uso delle forze del fiume, il mezzo più spedito, ed ovvio a torre quest' impedimento, e resistenza alla naturale dilatazione dell'alveo, sia quello di porre in opera due volte l'anno per pochi giorni un qualche fufficiente numero di zappatori ; e ciò sempre prima delle consuere Piene di Reno . Questi non avranno già ad iscavare l'alveo, non a trasportar terreno; niente di tutto ciò, che suol essere più operoso. L'opera di questi sarà semplicemente di zappare le sponde, di aprirle con gran tagli, e di svincolarle dall' intreccio delle radici delle canne. Il restante, ch'è l'oggetto primario, farassi dalla sopravveniente Piena. Imperocchè, quando questa s'incontrerà in sponde più arrendevoli , quando ne' folchi aperti fulle rive dalle zappe potrà far prefa, ed urto, e taglio, allora verrà dirupando, e traendo seco massi interi di riva, e così l'alveo in breve tempo si amplierà quanto basta alla portata del siume . Nè bilogna figurarsi, che quì si debba mettere in campo un' esercito di gualtatori. In quelto tratto di cinque miglia fino al fine del Cayo Passardo basta una cinquantina d'uomini distribuiti a dovere, e regolati da un Direttore, che intenda il fine di questo travaglio. Basta che questo squarciamento di ripe preceda poco prima il tempo delle Piene. Or con una operazione tanto femplice, ma fecondata immediatamente dalle superiori forze del fiume, si otterrà assai presto quella dilarazione del Cavo Paffardo, che appena fi confeguirebbe in molto tempo da un'esercito di migliaja di lavoratori.

Dilatazione del Cavo Paffardo da farfi dal Reno.

Nè fi rema, che sì gran quantità di terra fquatciata dalle rive, e traspretata ingiù dalla corrente del Reno in Piena possa, cagionare o riempimento del Cavo Passado, o impedimento al corso susseguente del fume, di là dal Poggio, e nelle Valli di Malalbergo. La viva corrente della Piena resa più vigorosa, perchè concenuta dalle arginature, rasporterà di là dal Cavo Passado tutto questo si gran materiale di terra la quale ivi ci sarà utilissima, e necessaria a riempire le basse pianure, a formate nuove rive, nuove golene, ed arginature, come dirassi inprogresso.

A voler poi perfezionare lo feavamento, e la dilatazione di quefto medefimo Cavo fi richiede un' altra avvertenza, un'altra operazione, piccola ai, ma di gran confeguenza per accelerame il compimento -Nella Vifita noftra fi fono notazi in quefto tratto alquami fecondari canali di diverfino edal canale principale. O rquethe difrazioni d'acque correnti infacchificono il corpo primario, il quale non può poi, quanro fa bifono, ifeavati fi Bondo, ed ambigati fi Cavo nella inalvez-

corrent innacenteuro i cospo primarro, it quan ton puo por si con con fa filogono, idevardi il fondo, ed ampliarti il Cavo nella inalveazione, che si prepara dalla natura. Sarà dunque cura del Direttore a ciò deputato il far sì, che le aperture di queste diversioni, e se gna-

Chiudimeto de' canali lecedarj. gnazamente quella del Riazzo, detto di Bifana, osturate fiano o con fafcinate, o con gabbioni, o con palafire, o in quella più efficacomaniera, che gli parrà più convenirfi al fine, qual' è quello di applicare tutte le forze unite delle acque correnti a perfezionarfi il fio alveo. Tutte le deferite arginature, e do operazioni potranno, quando fi voglia, ecmpire ne primi due anni, e quefte ferviramo di modello ale le feguenti operazioni, e quindi fi darà una volta incominciamento alla falvezza di tutto quel vaftifilmo tratto di molte miglia di paefe, che fi flende a defitra, e a finifira del Reno, dalla Rotra Panfilji fin oltre il Poggio. E tutto ci foi portà efeguire fenz' azzando, e fenza incerrezze, e con quel folo dispendio, che richitedono le femplici arginature, e poco più. Cetro è, che il folo provento del feminato ne 'primi due anni, in un Territorio di più miglia quadrate, qual'è queflo, oltrepafferà di gran lunga qualfifia ferfa di questo primo riadattamento.



## ARTICOLO II.

Serie delle Operazioni dal fine del Cavo Passardo nelle Valli del Poggio, e di Malebergo fino al principio della Via Nuova, e del Cavo Benedettino.

#### SOMMARIO

Stato prefente delle Valli del Poggio, e di Malalbergo. Reno difalveato in queflé Valli. Metodo d'inalvearlo fenza il dispendio de fiavamenti. Rivo mamofatte con firati di faftine verdi, e lovo attitudine ad actrofiere gl'intervimenti. Principio di fiavamento dal cero di Reno. refo più voloce tra le fonnde. Efempio di fimile pratica d'inalveazione già efeguita nel Cave Peflardo. Vio delle Befeggite nel regolamento de fiami e levo mezza potentifimo per la formazione delle rive. Nuovo probagamento delle arginature nelle Valli del Poggio, e di Malabergo. Difficial moffa dell' equivoca denominazione di Valli. Metodo di dar fermezza agli argini fu' fondi inflabili. Efempio degli argini di Po.

AL fine del Cavo Paffardo sino al principio del canale denominato la Via Nuova vi corrono tre miglia in circa. In tutto il corso del Reno questo tratto è quel solo, che manca d'inalveazione. Il Reno dal Cavo Passardo sbocca in una vastissima pianura, e quivi se ne forma un lago, dal quale le acque si tramandano di nuovo inalveate nella Via Nuova, e quindi nel Cavo Benedettino. Or qui è, dove con l'arte ci conviene cooperare alla natura del fiume, disponendogli quella inalveazione , alla quale il Reno medesimo ha già prepararo tutt' i materiali d'interrimenti, e di colmate per fabbricargli le sponde. Imperocchè nella passara Visita sul fine d'Ottobre, avendo noi navigato per tutto il Cavo Paffardo in uno ftato d'acque basse, entrammo finalmente verso il tramontar del giorno in questa laguna del Poggio; e di Malalbergo, ma presto ci vedemmo dagl' interrimenti, e dalle colmate arrestati dal navigare più oltre . Osservammo tutt' all' intorno la superficie delle acque, la quale nello

Stato delle colmate nelle Valli del Poggio, e di Malalbergo. nello fiato d'allora non era più alta d'un piede dal fondo rializato da tante depolizioni. Giudicammo perranco, che in tale dispolizione di fondo agovole cosi fosse il dispore al Reno un'alveo retriziono per tre miglia fino ad imboccare la Via Nuwos. Imperocchè dal Cavo Padinto boccando il Reno in questa vastissima pianura, e pa-lude, quivi perde quasi ogni velocità, e forza per inalveasi. Turtall'arte adunque si riduce a poter ristriguere il Reno in qualche alveo arrestno per la prima volra, e tunto ciò fonza dispendios si aprima volra, e tunto ciò fonza dispendios si cunto ciò fonza per iscavarielo più prosondamente colla viva corrente, e per alzare con nove colmate le prime rive artifiziali. Il resto, e il più importante farallo poi il Reno medesimo nel progresso di qualche-anno. Eccone tutta al partice.

Si scelga il tempo d'Estate, quando le acque del Reno sono scarsissime . Sulla direzione, e linea, che conduce alla Via Nuova prendali una distanza di 13., o 15. pertiche Bolognesi, le quali ci danno una delle maggiori latitudini della portata di Reno. Alle due eftremità di quella distanza si dia principio alla costruzione delle rive, comunque imperfette, fufficienti però a riftrignere, e contenere qualche piccola parte della Piena di Reno. E perchè il terreno s'incontrerà quivi nella State in parte asciutto, ed in parte coperto d'acque. e forse alcuna volta fradicio, e senza fermezza, si gitterà, per così dire, il fondamento delle rive con uno, o due strati di fascine verdi, di falici, e di altre piantarelle, le quali posate sott'acqua orizontalmente, e fra loro collegate, ed anche fiffate ful fondo con pali, fi verranno alzando quanto basta a formontare d'un pochissimo il pelo delle acque stagnanti. La larghezza di questa base sarà di cinque, o sei piedi, e come parrà al Direttore. Sopra di questa si riporrà in altezza di un piede, o due la terra scavata dal fondo, che si vuol abilitare a canale, e questa verrà fermata da altro femplice strato di verdi fascine conficcate con verdi pali nel sottoposto terreno, e finalmente fopra quest' ultimo strato si riponga nuova terra iscavata-

dall'alveo. Appena pod fplegarfi quanto preftamente questo lavoro conferifca alla formazione, all'alzamento, e alla folidità delle rive. Imperocchè e pali verdi, e verdi falcine di vertei; di filici, e di fimili genere germogliando per ogni lato fu queste rive manoîtare, vi finno costo una folta, e bassi bicaglia, che fa foltegno, e spalla al corso del fiume, il quale comincia ad incrassario, e con-

Metodo d' inalvezzione fenza dispédio de'scavamenti.

Accrescimento delle colmate per la formazione ne delle rive.

104 bide, le quali si posano sulle ripe medesime, e le vanno rial-

Al lungo però di queste sponde manofatte si lascerà di tanto in tanto qualche notabile apertura a giudizio del Direttore, acciocchè le acque torbide si possano spandere dietro le rive medesime, e sarvi colmate. S'aggiugne, che le rive manofatte, ful principio deboli, faranno meno esposte al rovesciamento, quando in occasione di Piene vengano sostenute da pressioni contrarie delle acque al medesimo livello, altre correnti in fronte, altre stagnanti dietro le. spalle. Per questa ragione per la prima volta l'alrezza di questo abbozzo di rive dovrà regolarsi in modo, che entrandovi il Reno in. Piena le possa sormontare, e si stiano coperte sotto il pelo alto delle fue acque.

Non pertanto, fatta quelta prima operazione, una parte delle acque di Reno in Piena, sboccando dal Cavo Passardo in questo nuovo canale, vi correrà ristretta in altezza di quattro, o cinque piedi per la prima volta, e in progresso riacquistando quivi le acque il suo spirito, e la velocità, scaveranno sempre più l'alveo da se, e ne prosonderanno il fondo per molti piedi, e ne alzeranno le rive con le col-

mare. Così il fiume s'imprigionerà da se nel suo alveo.

Esempio di fimile inalveszione nel Cayo Paffardo.

Nè questa idea d' inalveazione può accusarsi, e rigertarsi, come di vana, e poetica fantasìa; anzi nella Visita stessa l'abbiamo appresa sul fatto, e ne abbiamo offervati gli effetti. Gran parte del prolungamento della coronella in valle, e delle prime fue foonde per mezzo alla laguna si è farra da Contadini a un dipresso con questo medesimo artifizio di strati di fascine verdi interposte a strati di terra, ed il Signor Dottor Mariscotti , il quale era in nostra compagnia , navigando noi tutti fu questo canale, ce ne additava i segnali de' pali ancor fittis e delle fascine. Vero è però, che queste medesime operazioni si eseguirono allora troppo grossolanamente da medesimi Contadini, e fenza lo scopo di preparare al fiume una inalveazione proporzionata al suo corpo d'acque. Diciamo soltanto, che codesta operazione è comprovata dalla sperienza, e dalla ragione, e dispone il fiume a farsi quelle rive, e quello scavamento, che richiederebbe una fpela immensa, quando si dovesse eseguire soltanto colle braccia de' lavoratori.

Conviene però ricordarsi, che queste rive artifiziali faranno ne' primi mesi un notabile assettamento, e però al primo buon tempo d'acque basse iarà duopo di rialzarle, riordinarle, e rassodarle col metodo già prescritto. Sopra rutto si ponga ogni studio in farvi allignare, e crefecre una folta, e baffa bofcaglia lungo la direzione di quefle rive, fopra le quali fi facciano continui piantamenti nelle flagioni proprie. Tutro il refto del canale fi renga fgombo da canne, e da ogni altro impedimento, ed anzi gioverà affaifimo, e che navigato fia frequentemente da barche cariche di qualche pefo; ciò che conocore micabilmente, e più di quello, che il volgo fi creda, allo favarameno delle nuove inalvezzioni. In fomma qui fa bifogno più d'arte, che di fpefa, menner l'opera maggiore dello favamento del fondo, e dell'alzamento delle rive è rifervara al fiume, il quale fi folcherà il fondo con lo fipritto delle acque unite, e fi folleverà il piano delle rive con le columat delle torbide.

Scavamento rifervato al fiu-

Ma non bisogna fermarci quì in questo primo abbozzo d'inalveazione da perfezionarii dal fiume . Ridorre che fiano le acque di Reno a. correre alquanto incassate fra queste rive, almeno nel loro mezzano stato, ciò che può conseguirsi in poco tempo; converrà applicarsi alla costruzione delle arginature grandi nella prescritta distanzadi 20. pertiche dalle rive, acciocchè s'impedifcano una volta i traboccamenti delle Picne, e la desolazione d'immense Campagne. La difficoltà di questa operazione, più che dal contrasto della natura. ci farà mossa dalla fantasìa di molti, i quali si figurano le Valli del Poggio, e di Malalbergo, come incapaci di questa operazione, e loro fa guerra l'introdotto vocabolo di Valli. E quì per non dare occasione d'inganno a chi non ha peranche veduti questi luoghi, risterteremo, che fotto nome di Valli non s' intendono vaste cavità, le quali si profondino sotto il comune livello degli adjacenti terreni, come appunto si profondano le vere Valli de' Monti sotto l'altezza delle loro cime: No. Quelle, che quì fi chiamano Valli, fono belliffime, e grandi pianure di molte miglia quadrate; ma perchè si trovano ora ricoperte dall' espansioni del Reno, si sono volute chiamar Valli . Del resto, quando fossero ascingare, si chiamerebbero pianure, come tutte le altre. Abbiamo voluto prevenire chi legge di questa equivocazione, perchè anche noi sul posto ci siamo ricreduri di quell'errore , nel quale ci aveva indotti la denominazione di Valli, immaginandoci prima, che per riempiere quelle vaste profondicà, e per ridurle al comune livello d'una continuata pianura, fosse spediente il permettere, che per moltissimi anni in avvenire si lasciasse disalveato, e disarginato il Reno in quella parte per farvi poi altissime le colmate. Ma il fatto non istà così, come abbiamo veduto. Sonosi già alzate con le deposizioni di Reno quelle, che si chiamavano Valli; si sono uguagliate con i riempimen-

Pregiudizio volgare. Metodo di dar fermezza agli argini ful fondo inflabile.

- Che se taluno opponesse l' instabilità del fondo, e delle cuore, le quali di tanto in tanto s' incontreranno in questo nuovo prolungamento d'arginature, fi risponde, che il ripiego è facilissimo, ed usaro già in somiglianti incontri . In fatti quando si debbono per le corrofioni di Po trasportare gli argini o sul Mantovano, o altrove, accade non rade volte, che il terreno è paludofo, incostance, e non ben fermo, su cui vorrebbesi fabbricare il nuovo argine per ritirarlo dalle rive corrole. Adunque per dargli fermezza in quella stessissima situazione, se gli costruisce una larga base di gabbioni ben intrecciati, o in quella vece di groffe fascine, e su questa base si alza il terrapieno con altri strati interposti di gabbioni , o di fascine . Con questa forma di legamento l' argine non può abbassarsi, fuorchè tutto unito senz' alterazione della prima struttura. Onde non altro rimane a farsi, che a soprapporvi altrettanta terra ben battuta , quanto è stato l'abbassamento; ciò che accade di doversi rinnovare più d'una volta, finchè col proprio pelo schiaccia le cuore, ed ivi si stabilisce immobilmente .
- Or quelto usatissimo spediente può applicarsi al caso di somigliante incontro nella continuazione di quelte arginature, come s'è applicato alla costruzione delle prime rive, delle quali s' è parlato . Si riflerta però , che le altriffime colmate , le quali fi fono farre in queste Valli per il corso di un secolo ci danno un fondo di terra cretofa, tenace, e refistente, e non ci fanno temore di codelte cuore, se non nella esteriore superficie, ed in poca altezza.
- Con quel progresso, con cui si avanzeranno le due grandi arginature in diftanza tra loro di 55. pertiche Bolognesi, conforme la regola già prescritta, si verranno formando le colmate fragli argini , e le rive dalle torbide delle Piene , le quali fraquesto intervallo faranno contenute, e vi condurranno, e vi deporranno copia immensa di terra, nello spazio assai ampio della golena, ed a piè dell' argine incominciato; e quindi la golena stella somministrerà il materiale, col quale si possano cominuare

nuare gli argini, e condurfi a quell'altezza, che impedifica interamente le nocive espansioni di Reno.

E qui fiaci lecito di configliare tutt' i Padroni di quefte ampiazgolene ad imbofchirle, quel più che fi può, come fi pratica
in tutta la Lombardia nelle golene di Po, nelle quali con ordine, e fimmetria fi forterrano piccole falcinette verdit conficcate
nel terreno con pali parimene verdi; ficchè tutto il terreno ne
refti occupato. Quefte nella Primavera mettono i germogli, oprolungano i rami frondofi i onde tutto quel tratto fi cambiain un denfilfimo bofco. Appena può fisiegarfi di quanto riparo
fiano a' fiumi, e alle loro arginature codefte bofcaglie dall' una,
e dall' altra golena del fiume, e quanta refiftenza facciano al
corfo delle acque difalveate : e quanta copia di terta fermino
fu quefti piani . Che fe i Padroni di quedti fondi trafcuraffero
il privato, e di li pubblico vantaggio, farebbe in quefto cafo neceffaria la legge del Principe, la quale affoggertaffe tutti a coopeare ad uno faballimento atmo fofbirato dalle Provincie.

Utilità degl'imboschimenti .

Se în qualche tratto di terteno patudofo, e coperto di cuore mancafte copia di terta , onde poterfi (îll pofto alzate ? Pagine.), non fară difdetto l' interromperne quivi la continuazione per ripigliarla , quando fianfi alzate le colmate , e per foliceitate ii più prefto, fară ficuro configilo quello di moltiplicarvi in quefto fito de piantamenti , in quella maggior copia , che fi potrà, acciocché con tanti unovi impedimenti la caque torbide di Reno ritardate dal moto vi facciano più pronte, e più copiofe le devofizioni .

> Interrimenti da promoverfi

108

guire da altro fabbriciere, che dal Reno medefimo; facchè effo trasporti la terra, effo feavi l'alveo, effo riempia le cavità palaulofe, effo raffodi le rive. Si rimetre adunque alla perizia, ed alla fagacità del Direttore di quefl' Opera la scelta di que' vari spedienti, che più conducano a far buon uso delle forze, e del genio del Reno.



## ARTICOLO III.

### Metodo del riadattamento del Cavo Benedettino.

#### SOMMARIO.

Continuazione di Reno col canade della Via Nuova, e col Cavo Remedestino. Ortima idea, e du utilità di questo Cavo. Necessità in
que tempi dell'argine circondario nel passiggio di Reno per la...
Valle di Gandazolo. Cegioni dei suo intervimento. Si ristatano
altre false dicerie. Scavamento da sapri con limitazione. Avvertimento generale in tutte le arginature delle nuove inabveazioni.
Abbandono delle rotte del viccondario della Valle. Proposta di incassaro il Reno ne' suoi propri argini. Dalle colmate di Reno
si è già sibilito il sondo altre vulte inflabite della Valle. Prostato
di dar fermezza agli argini ne' findi corossi Oropazioni contemporante dello scavamento, e del nuovo argini. Idice ristabilito nel suo alvoro. Corso dell' dicie nel Cavo Benedettino.

E P ecco che fiam giunti ad unire l'inalvezzione del Reno al canale chiamato a Via Nuova , per dove abbiamo navigato più volter in questa Visita ed in acque mezzane , ed in Piena , reima di entrare nel Cavo Benedettino . Quì nell'uno, e nell'altro stato d'acque s'incontrò una straostinaria velocità , e tanta , che le barchezarche non possono afsii volte superare la corrente , e costrette sono a piegare per il Canal Volta. Adunque codesto canale della Piaz. Nuova è già fatto , già sicavato , e di larghezza capace della portata del Reno . Non altro tinane a farsi , che la costruzione della griazata del Reno . Non altro tinane a farsi , che la costruzione della griazata e della solita distana di 20. peritche dalle sur eive, acciocchè colle frequenti suc colmate si alzino le golene, e sempre più s'incassi si stime nell'alvos sono senza essensioni provinose.

Canale della...
Via Nuova.

Dal canale della Via Nuova entrammo nel Cavo Benedettino, nel quale si navigò fino alla Rotta di Gandazolo per due miglia, di dova
si piegò colla barca nella Valle. Or quando la prima volta e' incontrammo in questo Cavo Benedettino non prima veduto da noi,
quando si osfervò attentamente la rapidità del suo costo, s' ampiezza
dell' alveo, la folidità delle arginature munite dalle site golene, ci
guardammo in viso s' un s' altro con issupore: E questo, si diste
sono con si della segonature munite dalle site golene, ci
guardammo in viso s' un s' altro con issupore: E questo, si diste cofio.

Ottima idea del Cavo Benedettino no, e quello è quell'infelice canale coal mal difegnato, e peggio eficuito, come ci avecano riferito alcuni prima della Vifina è Quefto è quel canale, cui manca la pendenza necellaria, quando ancor inacque mezzane il Reno vi corre con tama velocità, come veggiamo di prefente è Egliè vero, che dopo la Rorta dell'argine circondario della Valle di Gandazolo, il Reno dal Cavo Benedertino fi fearicaper quella Rottu al Primaro, a babandonando ora il reflante fito Cavo, che più rettamente conducevalo ad isboccare nel Primaro al Morgone. Ma queflo difaftro di qualche Rorta ed è comune atture le nuove arginature, e può ora ripararti affai facilmente, quando fi voglia, giacchè la foltanza del Canale Benedertino rimana quella di prima, e foltanto ha biofogno di una moderata espurgazione da Gandazolo fino allo sbocco dell'Idice, ch' è untarto di altre due miglia.

Ma perchè di questo sviamento del Reno dal Cavo Benedettino per la detta Rotta, e di questo riempimento del medesimo Cavo fino all' Idice se n'è parlato, e se n'è scritto assai variamente, e confusamente. secondo le diverse mire, ed interessi delle Parti, noi riferiremo qui veracemente il fatto, quale abbiamo offervato in Visita diligentemente e le cagioni di questa Rotta, e il metodo facile di restituire il Reno al Cavo Benedettino. Nel tempo, in cui molti anni fono abilitavasi il Cavo Benedettino attraverso la Valle di Gandazolo, s'incontrò in questo sito, e per il tratto di mezzo miglio una difficoltà, la quale parve insuperabile a' Directori dell'Opera. Erasi per il corso di due miglia dal fine della Via Nuova fino a questo punto, erafi arginato felicemente il nuovo Cavo, come si vede ancor di presente . Quì fu , dove per l'instabilità del fondo fradicio , cedente , e cuorofo si viddero sorto gli occhi profondare l'argine, e quel ch' è peggio, mancava ancora ful fito a rialzarlo la necessaria quantità di terra tenace, e consistente, la quale doveva trasportarsi moko di lontano con esorbitame spesa. Si prese pertanto quel partito, che parve allora necessario, cioè di abbandonare questa parte di arginatura, e di permettere, che quivi il Reno si spandesse nella Valle, a cui si fece un' argine circondario di circa tre miglia e mezzo, e di diametro circa un miglio, acciocchè dopo il riempimento di questo amplissimo ricettacolo d'acque stagnanti, il Reno ripigliasse poi il retto fuo corfo per il fuffeguente Cavo Benedettino ben arginato da ambe le rive, e congiungendo le sue acque con la Savena, con l' Idice, si portasse ad isboccare nel Primaro al Morgone. Ed ecco poste in chiaro le due primarie cagioni, le quali

Necessità dell' argine circondario.

con-

concorfero all'interrimento di questo tratto del Cavo Benedettino fino all'Idice.

La prima fu , perchè il Reno bene inalveato per due miglia nel Cavo Benedertino, e condotto a questo sito con gran velocità, quivi divertendo gran parte della fua Piena a riempiere prima il vastissimo tratto del circondario di questa Valle, non poteva continuare immediatamente il suo corso per il Cavo Benedettino, se non con molto minor corpo d'acque, e con velocità di molto ritardata : E da questo solo capo era naturalissima la sequela dell'interrimento, mentre le Piene del Reno, come abbiam' offervato ancora nella Visita, più, o meno sempre arrivano torbide nel Cavo Benedettino. Laddove, quando un fiume corre sempre incassato tra sponde, e stabili arginature, e molto più senza diversione delle sue acque, vi mantiene la fua costante velocità proporzionale alla larghezza della sezione, es quindi softiene le torbide, nè le lascia calare a fondo, e però da questo solo mancamento d'arginatura nel passaggio del fiume per quelta Valle n'era confeguente l'interrimento, quand anche non concorressero altre accidentali cagioni.

Cagioni dell'interrimento del Cavo Benedettino

Velocità ritardata.

Ma la feconda rilevante cagione fu quella, che confumando il Reno gran tempo a riempiere il vafto recimo di quefta Valle, troppo tatdi arrivava a congiungere la fua Piena con quella dell' Idice, ji quale shoccando nel Cavo Benedertino due miglia al diforto non poteva effere accelerato immediatamente dal molto maggior corpo delle acque di Reno, e per confeguenza le torbide dell' Idice non erano foftenurein tempo dalla forza delle acque unite.

Congiungimen. to ritardato.

La terza potentifima cagione del noto interrimento fu la Rotta del circondario, per dove il Reno fece una totale divertione, abbandonando il fuo corfo primiero pel Cavo Benedettino. Ognuno fa, che da qualifia Rotta di fume ne feguono le depofizioni nel reltante canale, che fi abbandona.

Rotta del eir-

La quarta , ed ultima cagione di tale interrimento fu la Rotta del foflegno, che moderava la troppo eccetiva cadura dell' Idice nel Carvo Benedettino : Imperocchè, come abbiamo detto altrove, tolto il foflegno, precipitò la furiofa corrente dell' Idice, ifcavando il suo fondo per molte miglia, e trasportandone la materia ad interrire il Cavo Benedettino. condario.

Abbiamo voluro partitamente elporre le cagioni varie di questo tanto ingrandito interrimento, del quale se n'è incolpata a torto la sola introduzione dell' Idice nel Benedettino, come altrove s'è già dimo-

Rotta del fostegno . Falfi ingrandimenti dell' interrimento del Cavo.

- e le vere cagioni dall' ingombro delle opinioni , e de' partiti . Venendo dunque noi a dire quello che fentiamo intorno a questo fatto. ed alla riparazione del Cayo Benedettino, concordemente affermiamo in primo luogo, non esfer vero quello, che a noi rappresentavasi di questo interrimento prima della Visita; cioè d'un ammassamento straordinario di terra tra la Rotta di Gandazolo, e lo sbocco dell' Idice, ed in tale altezza, che ne restassero gli argini sovverchiati. Onde ci s' infinuava la fomma difficoltà di fare un nuovo intero scavamento di canale per due miglia affine di abilitare il fiume al primiero corso in questo tratto. Tutto all'opposto. Abbiamo veduto l'interrimento, ma foltanto di pochi piedi nell'alveo fuo, per il quale nelle maffime Piene di Reno ci narravano, che tuttavia vi decorreuna parte delle sue acque fino all'Idice. Non abbiamo trovato quelle montagne di colmate, che ci si narravano ne' racconti, e nelle Scritture. Le sponde, e le golene risaltano notabilmente sopra il . fondo presente, e molto più gli argini, i quali sono intatti, come apparisce dal Profilo della Visita Conti . In somma la costruzione tutta del Cavo ci comparve la medefima di prima, quanto alla fua fostanza.
- Abbiamo adunque giudicato concordemente, che debba rifuarmiarfi il profondamento di tutta intera la fezione di questa parte del Benedettino; na nelo balti uno feavamento in larghezza di tre pertiche nel mezzo del Cavo principale, e di in profondirà, quanta batti a congiungere il piano del fion fondo con il fuffeguente dopo lo sbocco dell' Idice. Noi fiamo perfuafifimi , che quando posta chiu-deffi con valida agginatura la Valle di Gandazolo, e quivi incaffiari il fiume tra le fue rive, e golene, e cacciare, per così dire, il capo in questo moderato cavamento manofatto; noi fiamo perfuafifimi , che le Piene del fiume firamo il retho, e via trasporteranno tutte quelle materie, le quali ora ingombrano, e rialzano il fondo di que fla parte di canale. La terra dello leavamento figiteria parte dierto le fialle dell' argine ad ingrosfarlo da cima al fondo, e parte fopra la fommità del medesimo ad accreferente l'alezza.

Scavamento di fole 3. pertiche in larghezza.

> In quefla prima operazione del riadattamento del Cavo Benedettino fi avverta a rialzare tutte le fine arginature d'un qualche piede di più di quello, che richiederà il Profilo della Vifita Conti, cd il nuovo, che faraffi in quefla occafione dal Direttore dell'Opera. La ragione fi è, perchè fin'a tamo che il Reno non fiafi da fe profondato l'alveo fuo, e diffribuita quella pendenza, la quale è proporzionaza al fio corpo, e alla rotale cadetta, dalla Rorta Panfifi fino al polo baffo

Avvertimento generale nelle nuove inalyeazioni

dcl

del Mare; fin' a tanto che il Reno non fiafi dilatato l'alveo con levarfi tutti gl' impedimenti al fuo corfo; le prime Piene faranno d'altezza alquanto maggiore di quella, che avranno negli anni feguenti. E quefta è un' avvertenza generale, a cui debbono attentamente badare gli Architetti d'acque in qualunque nuova inalveazione di fiume.

La maggiore arduità, che possa affacciarsi nel riadattamento del Cavo Benedertino, si è appunto questa di farlo correre incassato tra le sue rive, e golene, ed arginature in questo mezzo miglio del passaggio della Valle di Gandazolo. Imperocchè fiamo di parere, che fi debbano abbandonare le Rotte dell' argine circondario della Valle per non incorrere nel primiero difetto di lasciar divagare il Reno inquesta Valle con perdita di velocità, e di tempo nel suo più pronto congiungimento con la Savena, e con l'Idice. Quella difficoltà, che allora parve insuperabile nella formazione di queste arginature, oraaffarto si è tolta e dal tempo, e dal Reno medesimo. Imperocchè, se nella prima costruzione del Cavo Benedettino quì s' incontrò un terreno cuorofo, ed incapace di reggere il peso delle arginature; se in que' tempi il trasporto di terra idonea alla loro formazione da parti rimote riulciva difficile, e dispendioso, svaniscono ora tutte queste difficoltà dopo tanti anni di Piene, di espansioni, di colmate altissime in tutto il piano di questa medesima Valle. Abbiamo quì il suo fondo già ben consistente : Abbiamo sul posto copia , quanta si voglia, di terreno tenace per arginare il Reno a qualunque altezza. Anzi per andare incontro a qualunque scrupolosità, si potrà quì, ad arbitrio del Direttore , dare nuova fermezza a questo breve tratto d'arginature o con strati di fascine, o di gabbioni, come abbiamo detto costumarsi talvolta nelle arginature di Po grande; ed i Pratici in tal genere di lavori fanno ripari fortiffimi all'escrescenze di Po anche in luoghi paludofi, e meno stabili . Sebbene questa parte di Valle si è talmente risanata dall'infezione delle cuore per mezzo delle colmate, che non farà bisogno di ricorrere a più studiate maniere per dare fodezza a queste nuove arginature . Finalmente a tutti quelli, che tanto paventano le cuore, e sempre le hanno in capo, e fulla lingua, diremo una veriffima rifleffione. Quando negli antichissimi tempi cominciò ad inalvearsi il Po grande in queste medesime Provincie, e si asciugò in gran parte la famosa Padusa; ob quante cuore si faranno incontrate nel fondo di quella vecchia, vasta palude . Guai a queste Provincie di Ferrara, di Mantova , e : del Poletine, se il timore di abbattersi nelle cuore avesse arrestati

Abbadono dell' argine circon-

Incassamëto del Reno nel Cavo Benedettino :

Ata a Li

que' primi coltivatori di queste nuove terre dal fabbricarvi, ed ancora rifabbricarvi gli argini, che impediffero lo spandimento delle Piene del Po.

Operazioni cotemporance.

Prima di passare innanzi avvertiamo il Direttore dell'Opera, che le due prescritte operazioni e dello scavamento di questo Cavo dalla. Rotta di Gandazolo fino allo sbocco dell'Idice , e della continuazione dell'argine, che incafi il Reno, codeste due operazioni debbono essere contemporanee; sicchè l'una cooperi all'altra. Se la Piena di Reno farà inalveata nella Valle, perfezionerà lo scavamento dell' alveo seguente fino all' Idice ; e se questo scavamento sarà già preparato, la Piena non fi alzera sovverchiamente, nè troppo

graverà le nuove arginature nella Valle.

Sbocco dell'Idi. ce rittapilito.

Quamo all' Idice, e al suo sbocco, noi diremo quello, che abbiamo offervato di vero. Entrammo in barca allo sbocco dell' Idice in Primaro, ed in istato d'acqua mediocrissima di questo torrente . Ci riferivano i Battifanghi, ed i Barcaiuoli, che l'Idice già si era adattato il suo letto, la sua pendenza verso il Cavo Benedertino; che il fuo sbocco riusciva ora naturalissimo nelle Piene; che il suo precedente corso era molto meno imperuoso, dopo la Rotta di quel primo mal pensato sostegno, e dopo il gran prosondamento fattosi del suo fondo; e si conchiuse, che sarebbe una gran pazzia il volerlo ora alterare da quello stato, al quale si è ridotto da se: Che dopo l'unione di Reno si farà quivi quello scavamento, che sarà proporzionale al nuovo grandiolo Influente. Dal Benedettino fi passò in barca nel Primaro, ove si cominciarono gli scandagli registrati nella Tavolagià esposta nella prima Parte.

Da tutte le nostre offervazioni abbiamo dedotto, che l'Idice dal suo sbocco fino all' ingresso nel Primaro non ha riempito il Cavo Benedettino; che le sue Piene ora vi decorrono con velocità grande. Unicamente si è riconosciuto, che con le sue deposizioni sotto le sue rive si è alquanto ristretta l'ampiezza del primo Cavo, la quale era destinata al concorso del Reno, e della Savena, e dell' Idice; essendo proprietà generalissima di tutt' i fiumi di adattarsi la larghezza. dell' alveo alla portata delle loro acque. Che se il Reno dalla Valle di Gandazolo s' introdurrà di nuovo nel Benedettino, com' è da sperare, il fiume stesso colle sue maggiori Piene unite a quelle dell'Idice si dilaterà da se il primiero suo Cavo, e farà egli stesso le spese di

Dilatazione riferrate al corcorfo di Reno .

> questa abilitazione fino al Morgone . In semma siamo di parere, che in questa generale riparazione, qualsisia Piano, che propongafi, non debba nè punto, nè poco discostarsi

giam-

giammai dall' idea del Cavo Benedettino già proposta in que' primi tempi dall' Eminentissimo Signor Cardinale Alessandro Albani, e da esso lui promossa con ortimo consiglio. Ciò che è accaduro di male, non incolpa la bontà, e la ficurezza del progetto, ma o la mala efecuzione, o il caso fortuito della Rotta. E se per simili accidenti si dovessero abbandonare le inalveazioni de' fiumi, e le loro arginature, troppo infelice farebbe la Lombardia nostra, in cui le Rotte di Po sono tanto familiari; troppo misera sarebbe quella parte di Stato Veneto, per dove vi corre l'Adige, e molto più la Brenta difarginata. in quest'anno per tre Rotte. Chi ha qualche sperienza de' fiumi, e delle loro Piene si ride in cuor suo in udendo qui, che si faccia tanto caso, e tanto supore della Rotta dell'argine circondario di Gandazolo, e che per ispavento non siasi mai posta la mano a chiuderla. Sebbene non tutti fono poi cotanto novizi nel mestiere delle acque, che non inrendano, che la prima volta poteva l'argine ripararsi conpiù di folidità . Sanno tutto ciò , ma fanno ancora , che alcuni , a' quali ciò apparteneva, erano inimicissimi del Cavo Benedettino; che lo avevano contraftato con tutte le più aperte contraddizioni, e trame nascoste, e che ne bramavano la rovina. Or chi poteva sperare, che que' medefimi, i quali tanto ripugnavano in cuor loro al fuddetto Cayo, applicassero poi la mano, e le spese a ripararlo a dovere.

Rotte frequenti ne' fiumi arginati.



## ARTICOLO IV.

Della inalveazione del Po di Primaro da perfezionarsi dallo sbocco del Benedettino al Morgone sino al Mare.

#### SOMMARIO

Epilogo de provuedimenti generali fuggeriti nella prima Parte. Trafirrto del Cavedone di Marrara al Mogone. Utilità di guglo
trafporto al Pelefint di S. Giorgio. Prefervamento dalle inondazioni del Traghetto, e rifparmio della Guardia dell. argine finifiro
per otto miglia. Scolo falice della Valle di Marrara, e del Progio.
Arginamento della fonda defire del Primaro morto e fen eremote
la ragione. Diutilità, e infufficiera del Progetto di addirizzare
il Primaro. Necessità dell'arginamento fulla fonda destra del Primaro dal Mongone verso il Mare. Necessità di rifabiliti e l'argine della riva finifira da Filo di Longastrino sino alla Chiavica
d'Timano.

Oco avremo qui che aggiugnere alle cofe ampiamente dette nella prima Parte. Già, ciò che vorrebbero occultare studiosamente, già l'unione de' primari Influenti si è fatta nel Primaro tanti anni fono. Il Reno, il quale per la Rotta vi si portava dalla Valle di Gandazolo, ora vi andrà dallo sbocco del Cavo Benedettino, e quanto al Primaro torna nel medefimo o il Reno vi s'incammini per una via, o per un'altra. Al Primaro per ora non si accresce verun'altro torrente, o fiume fuori di quelli, che già vi si sono diretti dopo la costruzione del Cavo Benedettino, se non nel caso, che vi si volesse incamminare il Sillaro, la Quaderna, la Centonara, e restituire il Lamone, secondo il consiglio del Guglielmini, al quale noi sottoseriviamo volentieri. Quanto alla capacità del Primaro, alla fua pendenza, alla ficurezza del Polefine, alle arginature non meno a finistra, che a destra, già da noi nulla si è omesso nella prima Parte di quanto può defiderarfi da chi cerca la verità, non la contraddizione. Certamente qual più sconsigliato, e surioso impegno si è quello di non voler'impedire l'espansione di quelle acque, che già vi vanno unire, e che non possono divertirsi altrove. Parrebbe cosa più ragionevole, che almeno dalla necessità si prendesse il consiglio di perfezio-

Unione de'prin. cipali Influenti in Primaro. fizionare l'inalvezzione di Primaro, e di falvar turti con un progetto folo, come abbiamo intefo di fare in tutta la prima Parte.

An quel bene, che non farà mai alle tre Provincie l'invecchiara rivalirà de' partiti , farà finalmente dall' EE. VV. a tutti e graziofamente procurato, e defficacemente fabilito.

Adunque in quest'ultimo Articolo si verranno proponendo molti altri miglioramenti, de' quali finora non fi è trattato, e che conducono alla perfezione, e sicurezza di questa stessa inalveazione di Primaro. Il Cavedone vecchio di Marrara potrà trasportarsi al Morgone alla lettera I , quando il Reno farà inalveato nel Benedettino fino al Primaro; poiche allora fi potrà allungare l'argine finistro del Reno, e con esso attraversare il Primaro per intestarlo all'argine, che riguarda il Polefine di S. Giorgio. Di quanta utilità, e ficurezza fia per riuscire al Polesine questo trasporto del Cavedone, facilmente s' inrenderà da chi avrà qualche mediocre cognizione de' luoghi . Primieramente, quando tolta fia ogni comunicazione tra le acque correnti di Primaro al Mare, e quelle stagnanti, e rigurgitate dello stesso Primaro, che si stende all'insu fino a Marrara per otto miglia, verra parimente tolto ogni pericolo di escrescenze in tutto questo lunghissimo tratto. Tutte le case, e popolazioni, le quali miseramente : fi giaciono fulla riva destra difarginata di questa parte di Primaro andrebbero esenti dalle consuete inondazioni, che soffrono, e trale altre, le case, che compongono la popolata Terra del Traghetto, fommerse ora dalle acque di questo Primaro morro. 2º. Ma poi qual' altro maggior bene può desiderarsi al Polesine, che quello di liberarlo in un folo colpo dalle grandiose annuali spese della guardia di tanti mesi per un tratto così lungo di otto miglia . Se forse questo medelimo benefizio non riulciffe amaro, o diffaggradevole a que' pochi, che su pericoli immaginati del Polesine, o sulla necessità di questa guardia hanno fondato il loro Patrimonio. 3º. Si aggiugne · un' altro rilevantissimo bene, che apparterrà a molti Possessori nella Valle di Marrara, e del Poggio, ed è, che levandosi il vecchio Cavedone di Marrara, e trasportandosi al Morgone; e riducendo il fondo del Primaro morto alla baffezza medefima dell' altro verso Ferrara, si aprirà uno scolo felice a tutta quella parte della Valle di Marrara, e della Valle del Poggio, che rimangono amendue fulla finistra del Reno. Imperocchè si potrà allora facilmente aprire uno scolo per l'alveo vecchio del Reno, che sbocca nell'alveo antico del Po al num. 1. fopra Ferrara, come è notato nella nostra Mappa: Essendofi da noi dedotto con ogni ficurezza dalla livellazione Conti, che il fon-

Trasporto del Cavedone di Marrara ai Morgone.

Vătaggi diqueflo traiperto. Scoli della parte finistra di Reil fondo di effo Primaro morro alla punta di S. Giorgio è più baffo del fondo al Cavo Paffardo piedi 8. 6. o. E giacché fi è veduro 7, che alla fleffi panta di S. Giorgio abbiamo un fondo così abbondante per la richiamare turt'i predetti foli fegnati 1. 2. 3. 4. 5. delle terre, che refano a finiftra di Reno, ciò porta ceguirfi liberamente, effendo noi certi, che niun pregiudzio apporteramo alle Temue, le quali vi fodano di preferne; ranto più che fe per una magiori ficurezza fi voleffe acercifere una più varanggio acadura, fi portà abbaffare, o levare afiatro il foliegno di Codrea, per torre di mezzo ogni più fottile, e ferupolofo dubbio, che i muori feoli da apriffi da quella parte poffano cagionare alzamento fendibile, di far pregiudizio a que' particolari Poffeffori, i quali di prefente foolano nel Primazo morro.

Arginamēto alla destra di Primaro morto.

- La fponda deftra del Po di Primaro morto fegnata de' numeri 7. 8. 9. fino al Cavedone da fartí di nuovo al Morgone alla lettera L dovrà effere tutta ben munita di fodo, ed alto argine; poiche fe il Cavo Benedettino fatto alveo di Reno rompeffe fulla finifita, le acque provenienti da effo Cavo nora avefero a piombare nell'alveo morto di Primaro, e così fi todelierà a tutti qualifica pretefo di querefe.
- Per quello poi, che si appartiene a dar lo scolo alle Valli di Marrara, batterà, che i fossi particolari abbiano alla foce de careratrini sulta-Salarola, e sul Po moro, essendo i erremi intermedi alti più che abbattanza per levarli dall'inselice condizione di Valli, e ridurle ad una perfetta coltura.

  Per dare buon effo al Primaro non ci resta altro da pensare, che dal
  - Morgone al Marc. Il progetto del fuo raddirizzamento tanto promofo da certuni per accrefecne la cadura coll'accorciamento del fuo corfo per linea più breve, da noi fi rifiuta per molti capi. Primo: Perchè abbiamo già una cadura abbondamiffima, come fi è dimottraso nell'Articolo V. della prima Parre, fenza dover ricorretto a nuove inalvezzioni diffendiofifime : e di cfito intervilifimo . Secondo: Il Signor Gaglielmini, il quale propole la linea di Primaro nel celebre fiso Voto, fi benà egli follectro , che fi divertiffero nel Primaro rutti gli altri fiumi del Senio, del Santerno, del Lamone, e de' torretti di Marmotra per accreferevi tanto copo d'acque, quanto baffafe a fispplire in buona parre la perdita del Po grande, talla quale, tempo fia, fi Reno eta portazo in Marc. Ma questo si gran Maefro della fcienza delle acque non fece mai parola, pe cenno di que fon medefimo accorciamento di Primaro. Jai quale alcuni vi con-

tano affai . Terzo: Codesto addirizzamento del Primaro dovrebbe.

Inutilità del raddirizzamèto del Primaro :

farfi

antica valtiffima palude ? Quarto : Ma poi non è vero, che la natura de' fiumi afferti la linea retta : anzi le tortuofità fono effetti della parura del medelimo finme, cioè di tutte quelle cagioni, le quali entrano a parte del loro corso. E quante volte abbiamo veduto farsi nuove rettiffime inalveazioni de' fiumi, le quali in breve tempo sonosi fatte più tortuose di prima. Crediamo adunque di porer fare. buon uso dell'alveo vecchio di Primaro, qual'è nello stato presente, fenza investire un progento di nessuna utilità, e di somma incertezza. Non ci possiamo però altenere dal proporre di nuovo per necessarissimo l'arginamento fulla parte destra del Primaro, dal Morgone verso il Mare; poichè senza questo sarebbe cosa inutile il progettare nuovi lavori per asciugare interamente, e bonificare tutte le Valli del Bolognefe, del Ravegnano, e del Ferrarefe medefimo; effendo chiaro, che se da una parte si apre uno scolo reale, che porti suori tutte le acque chiare delle Campagne, e delle Valli; e dall'altra parte oftinatamente si procura di rimandarvene altrettante con i diversivi, che si aprono incessantemente dal Primaro, egli è manifesto, che tutta l'opera sarà perduta. Noi adunque ripetiamo qui quello, che più stefamente abbiamo dimostrato nella prima Parte intorno la necessità di un' argine fulla deltra del Primaro, che fi unifca coll'altro argine destro del Cavo Benedertino, o vogljam dire del Reno, il qual'. argine seguiti a costeggiare la parte destra del Primaro, fino ad unità coll'altro inferiore, che ritrovali al folio vecchio legnato di numeri 10. 11. 12. 12. 14. poco forro allo sbocco del fiume Senio . Si offervi però di lafciarvi una continuata golena, larga le folite perti-

farsi tutto attraverso di Marmorta. Or chi potrà immaginare, non che eseguire una inalveazione consistente, e stabile per mezzo di un'

> Argine dellariva destra fino al fosso vecchio.

Quano all'argine finitiro del Printato, o fia del Polefine, per ogni maggior ficurezza fi porrà rialzare quattro piedi in circa d'altezza modia, convenendo nell'ifetfo tempo rimettere la cima diftefa in una linea andante, e regolata dal pelo delle maggiori eferefectrae per levare quelle moltruole irregolarità dimotrateci dall'ifetfo profilo del Primaro. E uttro ciò dovrà farfi dal nuovo Cavedone del Morgone fino alla Chiwica d'Umana, dove comincià l'argine a mancenerii con ogni maggior ferenzaza dalla pefengione delle Valli di Comacchio.

che venti Bolognefi .

E qui comiamo a ricordare all' EE. VV. quello, di che più flecamene abbiamo parlaro nell'Appendice dell'Arricolo IV. della prima Parte. Quella parte d'argine finitto del Primaro, che rimane fiolata tra le Valli di Comacchio, ed il Primaro, troppo è trafcurata, e lafciata in abban-

in abbandono preferremence: Non ha folidità di larghezza, non ha bafe, a di dified dalle corrofioni. Ta fita rovina poco intereffi il Polefine; ma folamente farebbe danno gravifiimo alla Camera Apoftolica. Si rifolya adanque di ricoto dalle mani, e dalla gittifilizzio ne di quelli; i quali dal loro intereffic non fono niente faronari a rapararlo a dovere, e fe ne dia il nuovo fio rifabbilimento al Fermiere della pefezione, il quale fapri ridulo a quella fermezza, con la quale regge, e reggera in avvenire l'argine suo dalla Chiavica. d'Umana fino al Mare.

La necessità di questo nuovo provvedimento non dipende già da verun nostro Piano: No. Noi lasciamo il Primaro in quello stato di corpo d'acque, in cui l'abbiamo trovato, nè vi facciamo nuove introduzioni di torrenti. L'unione di questi già si è fatta antecedentemente. Ciò è quello, che inculchiamo frequentemente, acciocchè s'intenda, che si tratta ora di soltanto stabilire il corso di Primaro, che non riesca nocivo o con l'espansioni, o con le rotte in questa parte delle Valli di Comacchio, dove gli argini fono troppo abbandonati al caso. Se questa negligenza sia colpevole, o innocente, chi può faperlo ? Egli è vero, che certe Scritture palefano gran zelo per difesa della pescagione. Ma quì i farti contraddicono alle parole. Inranto, quand' anche l' EE. VV. non s'inchinassero ad approvare il nostro Piano, la salvezza delle Valli di Comacchio richiederà sempre quelto provvedimento, il quale non è confeguente dal nostro progetto, ma dallo stato reale, e presente del Primaro, nel quale già si sono introdotti da tanto tempo e Reno, ed Idice, e Santerno, e Senio, e li copiolissimi scoli di Marmorta per il fosso vecchio. A questa unione di torrenti, e pienezza di escrescenze del Primaro è indispensabile il riparo degli argini delle Valli di Comacchio da Filo di Longastrino fino alla Chiavica d' Umana.





# PARTE TERZA.

Delle operazioni , che riguardano il regolamento degli scoli delle Campagne situate alla destra del Reno .

## ARTICOLO UNICO.

SOMMARIO

Ricordo di Domenico Caffini per rapporto al regolamento degli scoli. Evento contrario al disegno degli Architetti del Benedettino nella direzione di Zena , e di Fiumicello. Approvazione della Botte fotto l'Idice. Pratica universale del passaggio delle acque sotto il fondo de fiumi. Arginamento della riva destra del Primaro fino allo sbocco della Beccara, e da questo sbocco fino all'argine sinistro della Quaderna. Unione della Quaderna con la Centonara. Canale della Beccara preservato dalle torbide, ed espansioni di Reno, e de' torrenti . Situazione della foglia della Botte fotto l'Idice. Condizioni favorevoli a quefto scolo. Dicerie false, e celebre sentimento del Grandi. Cateratta allo sbocco della Beccara, e sue porte, le quali da se si aprano, e si chiudano dal peso delle acque. Paragone de scoli in Po grande con quelli di Zena, e di Fiumicello nel Poatello di Frimaro. Errore di Massima, ed osservazione del Guglielmini intorno alle acque rigurgitate . Preparazione del canale della Beccara agli scoli superiori della destra di Reno. Accrescimento di larghezza al medesimo canale. Risposta alle difficultà de Leggifti contro la Botte fetto l'Idice. Servitù necessarie alla. umana umana ficietà, e giufio compenfo per la deviazione dell'Idiec nel Cavo Benedettina, Rifpoffa ai fispetti intermo alla Rotta di Savona, ed all'abufo della Botte. Due partiti per la Rotta di Savona. Secondo progetto più ficuro del primo. Rifpoffa generale, cho proucea allo ferrimonea della Botte, e fue condizioni. Scolo più univerfale, e livellazioni dallo Scorfuro fino alla foglia della Botte forto Ildite, ed alla feglia della Beccara. Incontro della Savena, e del Maviglio, e Botti per la folso fisperiore.

L celebre Matematico Domenico Caffini , e fra quegli Scrittori , che del regolamento delle acque del Bolognese, e del Ferrarese trattarono con più d'acutezza, fu uno de' primi, che diede quell' importantifimo ricordo d'incamminare gli scoli delle Campagne per canali diversi, e separati dalle inalveazioni de' torrenti, e de' fiumi torbidi, i quali (cendono dal vicino Appennino, Tenevano, così celi ferire, tenevano i nafiri Padri totalmente feparate quelle due ferti d'acque, ficche per diverfe vie a fuoi termini fi conducevano; e certamente con buona regola; poiche le torbide de torrenti e de' fiumi con la depostzione delle materie, che portano, vengono a poro a poco ad inaleare i fuol alvei ; ficche è necessario munirli d'argini, onde poi si riducono finalmente a portarsi sopra la Campagna; il che poco importa, purche vadano liberamente, ancorche Softensute, al suo termine : Ma i candotti d'acque chiare necesfariamente debbono esser bath, e profondarsi ne terreni; altrimenti non possono le Campagne aver' in esti lo scolo necessario alla loro fertilità .

Ricordo di Domenico Cassini.

Con quella muffina del Caffini in capo noi enviamo a trattare del regolamento dei feoti delle. Campagne del Bologache i, del Perrarefe,
del Ravegnano, e della Romagna baffa fintare alla deftra di Reno,
e non dubitiamo punto di poterle tutte afciingure, e di trovare titopito a tanti fooli con la footorra, che ci darà l'incomparabile livellazione Conti. Ma noi non ci figurereano già quello, che ci corrirebbe più comodo, ciole, che il fondo di Reno capace fia di riceverii. Quefto farebbe un' acconciarfi le cofe a modo fino. Sappiamo
quello, di che ci ha avveretti il Caffini, e la fiperienza. Conduttremo danque gli feoli tutti feptatatamente dal Reno finartamochè incontrino un recipienze più baffo del loro fondo, o nel Prinatto, o
anche in Marc. Ci fa bonsi maraviglia, che tanti Serittori politeriori
al Cafini in quefta Muffima a del regolamento de' feoli finni ingannati in tutti è googetti delle tante lince da efii immagniare, e propo-

Re. Imperocchè molti di loro pensarono d'incamminare gli scoli immediatamente nel Reno, e nel suo alveo fame quella unione, che progettarono dell'Idice, e della Savena, e degli akri torrenzi. Quefto errore lo troviamo sparso in gran parte delle Scritture. In fatti da qual' altro difaftro, fuorchè da questo, ebbe l'origine quella funestissima inondazione, che dopo la costruzione del Cayo Benedettino fino al dì d'oggi soffrono le Valli delle Brugiate, di Dugliolo, e della Barigella ? Siccome il Cavo Benedettino, per dove s'inalveava il Reno, dovea ragliare il corfo, ed il Canale di Zena, e Fiumicello, cioè de' scoli di queste Valli al Primaro, così quegli Architetti si persuasero di poter scaricare questi scoli medesimi, ienz' altro cambiamento, nell'alveo comune del Benedettino. Che ne avvenne? Il lerto di Reno, dal quale non potevano separarsi per nesfun conto le torbide, riufcendo naturalmente molto più alto di livello de' terreni, fu quali decorrono Zena, e Fiumicello, fece rosto loro barriera, ed argine di fronte. Di fianco poi, dalle arginature di Savena a finistra, e da quelle dell'Idice a destra, trovandosi interchiufis fi alzarono di pelo a ftagnare su queste Valli, e si distesero per tante miglia quadrate di un terreno per molti secoli prima feracissimo, per dove noi abbiamo navigato due interi giorni.

Or se si sossero allora richiamate alla mente le massime del diverso reregolamento da darfi agli fcoli, ed a' fiumi torbidi, certamente fin da que' tempi si sarebbe suggerito quel ripiego, che ora si propone da' Signori Bologneli intorno agli scoli di Zena, e di Fiumicello . dopo un esperimento cotanto dilgraziato. Ed ecco, che intorno alla domanda fatta da medefimi Signori Bolognesi di edificare una Botte forto il fiume Idice per isfogo di questi scoli per un nuovo canale fino allo sbocco della Beccara in Primaro, già fiamo ora entrati a dire il nostro semimento, che veramente dovevamo umiliare in primo luogo all' BE. VV., perche principalmente ne fiamo flati richiefti. Ma l'ordine della nostra Visira cominciata ful Reno da Cento, e dalla Rotta Panfilj, ci ha obbligati a segnitare il Reno, ed il Primaro fino al Mare. Tanto più, che la Botte predetta non fi poteva disgiugnere dagli altri lavori appartenenti agli scoli particolari per avere con essi una troppo stretta connessione.

Prima però di farci a ragionare di questa Botre tanto per l'addietro contraftara (e cofa v'è che non fi contrafti!) farà bene, che fi tolga un volgare pregiudizio di molti, a quali pare una stravaganza il progetto d'incamminare Zena, e Fiumicello per un condotto, o fia. Botte forto il fondo dell'Idice. Mil quelli fi palelino pochifimo infor. Regolameto de' fcoli diverso da quello de' fiumi torbidi .

Pratica univerfale.

formati di ciò, che concerne il regolamento delle acque, e troppo forestieri nella pratica già introdotta da secoli in tanti paesi dell'Italia nostra, del Milanese, Veneziano, e Toscano. Da quante Botti forterranee si attraversano e siumi, e canali di navigazione o per dar scarico alle acque di scolo, o per dar passaggio alle acque d'irrigazione? Il gran torrente Molgora ful Milanese non è certamente si piccola cofa, com'è lo scolo di Zena, e Fiumicello: Egli è d'una portara d'acque molto maggiore dell'Idice. Si sono forse intimoriti gli Architetti, ovvero tra essi è insorto contrasto, per farlo ivi pasfare per Borte forterranea forto il fiume, e canale di navigazione, denominato Naviglio della Martelana ? Quante altre Botti fotterranee alla condotta delle acque d'irrigazione danno il passaggio nel Lodiggiano forto il fiume Muzza, e forto tanti altri canali ? Tutte le Provincie del Milanele felicemente irrigate da tante acque, ed attraversate da tanti fiumi non hanno altro scampo per liberarsi da. ristagni de' scoli, che quello di scaricarli per Botti sotto i fondi più alti de' fiumi medefimi, o de' torrenti . La stessa pratica è familiarissima nel Veronese, nel Bresciano, e nella Toscana; e troppo nojosa cosa sarebbe il volerne quì produrre gli esempi.

Schbene non mancano testimoni domestici ancora nelle tre Provincie di Bologna, di Ferrara, e della Romagna, dove per la copia, e vario corso de' fiumi, e de' torrenti , frequentissimo si è il loro incontro; onde il più usaro, e più sicuro ripiego si è quello o di far trapaffare la corrente dell' uno sopra quella dell' altro per mezzo de' Ponti canali, ovvero di aprire la via al corso d'uno sotto quello dell'altro per mezzo di Botti, e Chiaviche. Così in queste medesime Provincie si dà passaggio alle acque del Canal bianco , del Samiato, del Contarino, al condotto di Buonacquisto, allo scolo di Fossa Zucca, al Sampieri, ed a molti simili. Onde quanto all' idea almeno astrarra di Borre sotto l'Idice, non debbono adombrarsi gli Oppositori, come d'una novità, che offenda.

La Botte adunque richiesta da' Signori Bolognesi non solamente siamo perfuafi che debba approvarfi liberamente, ma, per quello, che diremo in apprello, da noi si giudica senza dubbio essere questa la chiave unica per aprire la strada ne' tempi avvenire, e dar moto alle acque stagnanti superiori sino al Riolo, cjoè, a tutte le chiare, che discendono dalle Campagne situate a destra del Reno . Ma siccome l'estensione di questo progetto alle Valli superiori del Poggio , e di Malalbergo non può aver luogo, se non dopo che il Reno dalla Rotta Panfilj fi farà sodamente arginato, ed inalveato nel Cavo Benedettino pr. fispatane il corfò delle acque torbide da quello delle chiare, di quelle Valli così noi qui traurecmo in primo luogo del femplice progetto di dare lo foolo alle Valli di Dugliolo, della Barigella, e delle Brugiate; che appunto è quel progetto, il quale ora può, e devec seiguiri. In faccondo luogo proportemo il Pinno, co di quale possa darfi lo feolo ancor alle Valli superiori, quando lo permetterà la compitata induvezzione di Reno nel Cavo Benederino.

E giacchè per tanti altri titoli , come s'è dimostrato nella prima Parte, dee togliersi quell'ingiusta, e crudele servitù del disarginamento della riva destra del Primaro, sarà ben fatto, e forse anche necelfario, che per maggior ficurezza del nuovo canale di fcolo, e de' possessori di Marmorta si dia incominciamento all'arginatura destra del Primaro dal Morgone, o fia dal fine dell'argine destro Benedettino fino allo sbocco almeno di questo canale della Beccara in Primaro per la lunghezza di miglia 5 1 . Imperocchè non meno per la bassezza della riva destra del Primaro in questa parte, come per le diversioni, e tagli manofatti sulla medesima, come si è detto, da questo lato si fanno in ogni Piena grandiose espansioni di torbide, le quali inondano le pianure del Morgone, e di Marmorta, per dove fi conduce il nuovo canale di scolo, e perciò potrebbe forse correre il pericolo d'esser soggetto ad interrimenti, e riempimenti d'acque, e rigurgiti, ed inabilitato al fine di tramandare le acque de' noti scoli al Primaro. Questa prima operazione va all' incontro, e taglia di corto una ferie di gravi difficoltà , le quali fin dal principio opposte furono a questo progetto della Borte, assicura lo scolo da qualfifia interrimento, ed allo stesso tempo fa un gran vantaggio a questa inselice pianura del Morgone, la quale, quando sia preservata dall'espansioni di Primaro, potrà coltivarsi con sicurezza; ed anzi il passaggio di questo canale sarà unilissimo, e darà poscia lo scolo alle acque chiare di tutta la Valle del Morgone, e di Marmorta.

La feconda operazione, che portebbe premetrefi per maggior ficurezza al progetto della Botte, fi è, che dallo sbocco in Primaro del canale della Beccara, andando all'insia, fi coltruites fulla fua riva defita un'argine, il quale dee continuarii per la lunghezza di miglia a <sup>1</sup> in circa fino ad imedarii (uli argine finitivo della Quaderna. La co-fituzione di quest'argine riudicità facilifima; poiché dovendofi dilature, ed ificavare il canale della Beccara, ficondo le milure, che ri-feriremo, la terra dello Gavamento, ed allargamento figirera cutta fulla riva deltra di quelto canale per formarvi: l'argine con-una fola operazione.

Arginamento della riva defira almeno fino allo sbocco del canale della Beccara,

Altroarginame. to fino all'argine finistro della Quaderna. Il fine di questo arginamento ha due afsetti , amendue rilevanti nello stato prefente delle cosé. Il primo si è di fiparare dalle pianure del Morgone, e della Molinella la Valle d'Argenta, entro la quale vanno ora ad isboccare il Sillaro, la Quaderna &c. , e le grandi espanioni, e tagli manofatti della riva destra del Primaro tra Argenta, e la Bastia . Imperocchè può da taluno ragionevolmente opporti, che tutre queste acque torbide raccolte in detta Valle, con abzasti di pelo, debbano rigungitare nel canale della Beccara con pericolo d'interrimento: Se ne tolga adunque la comunicazione col descritto assistante proporti.

Due fini del propolto arginamento.

Ma petnè porrebbefi fofertare ancora, com' è fato oppolto da alcuni, che le acque di ranti fodi nella Beccara raboccaffero a da cerefere le inondazioni delle Valli d'Argenra, e di Marmorta, il fecondo noftro fine è fato quello di fame la feparazione col propolto arginameno, per difarmati ancora di quelto precetto: Qamvunque danoi fi fappia, che, fe tutti gli fooli della Beccara, e de 'polififori di Marmorta, entraffero nelle detre Valli, non vi acerdecrebbero l'altezza, quant' è la groffezza d'un foglio di carra; non avendo quetti fooli proporzione fentibile con la copia immenfa d'acque ch' entro vi fearicano tanti torrenti, e le terribbii efpanfioni delle Piene del Primaro, tra Argenra, e la Batila. Ma in un'affire pieno d'adomatmenti noi abbiamo giudicato per lo migliore, il levare dagli occhi rifaddati de' Contradditrori certi piecoli inciampi, che ad effi parrebbono montagne da non poctri formontare.

Bilogna quì ricordarli, che quelto canale di fcolo da noi fi va preparan-

do per ricevere ancora gli fioli dello Scorfuro , cioè della parre dettra faperiore di Reno, quando il Reno farà quivi incaffare tra le fue
rive, e le fue arginature . Imperocchè allora quegli fosii non avvranno altro ricapito , che in quelto canale ; e quando fia d'ora non fi
disponeffe loro la via capace di ficaricavrilà fecilmente, le acque chiare impedite dal loro corfo vi farebbero que' medefimi allagamenti,
i quali ora fofficno quelle terre dal Reno difalveato , com' è avvenuto agli focil di Zena , s'uminetilo nella coftuzione del Cavo Bonedettino. Per rendere adunque il canale della Beccara vieppiù capace di quelti fcoli, farà milifamo l'antivedimento di divertirure tutte
le totbide della Cernonara, le quali in copia vi poseffero col rempo
entrare . Imperocchè si queste medefime pianure , nelle quali fivede aperto il canale della Beccara, vi forer disfuveato il correnze-

della Centonara, e con le sue espansioni riempie nella parte più bassa dell'ultimo suo tronco lo stesso Cavo e d'acque torbide, e d'interri-

Diversione della Centonara, e fua unione con la Quaderna.

menti.

Pcr-

Pertanto, dove la Centonara decorre in affai poca diffanza dalla Quaderna nel sito indicato dal Tipo, che si propone, si farà nel progresso del tempo la diversione di quella nel canale della Quaderna, che va ad isboccare già nella Valle d'Argenta di là dal descritto argine. A facilitare questa diversione concorrono tutte le più favorevoli circostanze di gran pendenza, di buon terreno, e di poca distanza. I vantaggi di questa diversione sono 1.º la separazione delle acque chiare dalle torbide. 2.º L'indennità di tante Campagne coltivate da' Possessori di Marmorta, ed esposte ora all'espansioni della Centonara. 3.º L'abilitazione della Beccara a ricevere molto maggior corpo d'acque chiare, e di tutti gli scoli de' terreni, pe' quali passa il nuovo fosso difarginato, in luogo delle tante torbide de' torrenti, che ora vi entrano. 4.º E quel che più è da considerarsi per rapporto al sistema generale, l'unione della Centonara con la Quaderna è un'oggetto di gran rilievo, per quando vorranno inalvearsi nel Primaro la Quaderna, ed il Sillaro, secondo il consiglio del Guglielmini, già dall' esperienza dimostrato utilissimo al Primaro medesimo; sicchè ogni cola cospira a promovere fin d'ora quel sistema generale, che ci Cam proposti, dell'indennità di turti. Che poi questo nuovo canale capace sia di tutt' i mentovati scoli non meno per la sua larghezza , e profondità, che per la grande sua pendenza, lo dimostreremo fra poco.

Posto in salvo, e difeso il nuovo canale di scolo dall' espansioni della destra di Primaro, e da' rigurgiti delle Valli inferiori d'Argenta, e di Marmorta, e da riempimenti delle torbide della Centonara, veniamo ora al punto principale di stabilire la situazione della soglia della Botte fotto l'Idice. Abbiamo dedotto dall'efattiffima livellazione Conti, che la predetta foglia della Botte dee stabilirsi soprala comune orizontale piedi 1 5. 1. 6., poiche per quest'altezza passa qui appunto il fondo del fosto, come si vede accennato nel profilo di tutto il nuovo scolo, che si propone in appresso, col quale si dimostra il di lui andamento, che incomincia dallo sbocco del sosso detto lo Scorfuro nel Riolo , e termina nella Beccara , a normadelle lettere B. C. F. H. M. K., come fi dimoftra nell' unita Mappa, e Profilo, nel quale fin d'ora si propone il Piano non dimezzato, ma intero di tutti gli scoli della riva destra di Reno, da eseguisti però in tempi diversi , come si è detto . Imperocchè il nostro fine primario, giusta il carattere della commissione impostaci, si è quello di far servire il rimedio particolare delle tre Valli al vantaggio universale di tutta la Provincia, quando verrà il tempo di farne uso.

Situazione della foglia della... Botte.

Fine più universale della-Botte. Ma cornando a questo affare particolare, il luogo dov'è da firuarsi la Botte fotto l'Idice, è il punto fegnato H, distante circa pertiche 450. dal di lui sbocco nel Benedertino; nel qual punto fi trova il fondo dell'Idice più alto della comune orizontale piedi 23. 1. 6; ficehè la predetta foglia farà fotto il fondo dell'Idice piedi 8. Levata però la groffezza di piedi 1.5 per la volta, e per un buon lastrico sopra, resterà piedi 6.7 per l'altezza, e luce della Botte. E perchè la costruzione di questa fin d'ora dee regolarsi in modo, che si renda capace degli scoli superiori , senza bisogno di rifabbricarne un'altra, quando giunga il tempo d'introdurveli, dopo l'inalveazione, e l'arginatura di Reno nelle valli di Malalbergo, e del Poggio : di qui è, che la predetta Botte richiederà tre archi, o vogliam dire, tre luci; e potrà farsi quella di mezzo larga piedi 5, e le due laterali larghe piedi 4, con le due pile di mezzo große ciascuna piedi 2. Passata poi la Botte, sarà bene allargare il canale di scolo, riducendolo a piedi 20 di larghezza sul fondo, e così con-

Dimentioni del le tre luci della Botte

e della larghezsa del Canale.

Paffiam' ora ad efaminare se codetto scoto vada esente da quelle imperfizzioni, ile quali lo possono rendere o meno utile, o soste nocivo a quelle terre, per dove ha da passire. La selicità d'uno scoto dipende 1º. dalla qualità delle sue acque; 2º. dalla misura della sua cadente; 3º. dal termine, ove va ad iscaricarsi. Qui tutto concorre a sovore del progettato scoto.

tinuandolo fino allo sbocco della Beccara in Primaro.

Prerogative de' fcoli felici -

\* . he . . . . .

corre à navore dei progettato leolo.

7: Che le acque di Zena, e di Fiaminicillo fiano fempre chiare, non può dubitarfene ; onde per quanto s'artiene alla qualità di quelti fooli, non può cadere il fospetto d'internimenti, di alzamento di fondo del canale di feolo, e di traboccamenti . Quanto alla Rottadi Savena ; o fi riprenderà fubito, come tante volte se ne fono proferti i Postifori di quelte Valli in tunte le loro Scritture, ovvero per due, o tre anni fi uscrì quel ripiego, di cui partetturo, acciocchè le torbide di Savena non fi confiondano con le chiare di Zena, e di Fiumicello . L'espansioni di Primaro a destra faranto impedite dalla preferitra arginanta, e parimenti da un fomigliante argine impedite dile della Camonara fi divertiranto, come si è detto. A tutt' i etercati interpoliti tra l'Idice, e la Quaderna, i quali primas, oltre l'esfere inondati dall' espansioni di Primaro, non potevato liberamente fecolare le acque pluviali si il falercà libero lo feolo in-

questo medesimo canale, le di cui rive saranno a questo medesimo

Qualità d'acque chiare.

> fine difarginate, per dar luogo in ogni tempo allo fcarico delle acque

que chiare. In questa forma la servirù , alla quale si soggetta il piano del Morgone , e della Molinella all'esser attraversato da questo canale , viene compensata da un vantaggio a molti doppi maggiore.

2º. La mítura della cadenne di quefte acque di foolo è tale, e tranta, che bafterebbe a dare velocifilmo corfo ad un grandiofo, e corbidifimo rorreme, non che ad una limitata quantità di femplici fooli d'acque chiare. Onde non farà qui da temerfi alcun' alzamento pregiudizzile di quette acque nel loro foortinenno, e farrico nel Primaro. Imperocchè dalla foglia della Botre fotro l' Idice alla foglia della carcarat della Beccara, più alsa un piede e mezzo dal fondo del Primaro, abbiamo trovara una pendetraz di piedi 7.15. in miglia 8, e pertiche 903 fischè a ciafeun miglio roccano once 10, e punti 7 di pendernza, la quale certamente è foprabbondane e, e capace a mantenere con la rapidifima fiu corrente finanzo, e baffò il pedo di qualunque quantità di quefte acque del fooli.

Cadente d'once 10. 7. per mi-

Nê dec parcre firano, che da noi fiafi prefa quefla cadente dalla foglia della destrara fotor il pelo di Primaro; quafi cella Borte alla foglia della caterara fotor il pelo di Primaro; quafi che l'altezza di Primaro fopra la foglia della caterara tona aperra impodir poffa; o ritardare la velocità della cadente, che sbocca alquanti piedi di fotto a filo pelo. Nieme meno. Imperocchè, quando las foglia della Botre, e molto più il pelo dell'acqua ivi decorrente ricéca tamo più alta del pelo baffo di Primaro; ed anche del pelo delle medie cierefecme; eggli è manifetto, che l'acque di Zena, e di Fiumicello sboccherà dalla foglia della caterara alla Beccara-fotto il pelo di Primaro in amendua gli flata; fenza il minimo contafto, fecondo le note regole idroflatiche dell'equilibrio, e della prevalenza delle prefiloni ne fluvidi comunicanti. In fimil guifaturi gli Influenti sboccano, e fi fibanquo fotto il pelo de Recipienti. Ricorriano ora al nottro folito oracolo delle livellazioni della Vifita Conti per decidere il problema.

Soglia della...
Botte, più alta
del pelo dell'
acque baffe, e
dell' efcrefcenze mediedi Primaro..

Il pelo baffo di Primaro nello fiaro, i n cui fi trorò dal livellatori alla Beccara, è fopra l'orizontale comune piedi 9.6:3. Il pelo alto della mafima fua Prena da medefimi fi trovato fopra la fletta comune orizontale piedi 17. 17. 2. Adunque il pelo d'una media eferefeenza faria fopra l'orizontale piedi 20.3.

Da queîle premeffe se ne deduce 1º. Che essendo la soglia della Boue dell'Idice più alta dell'orizontale piedi 1º, 1.6. 9, resterà la modesfima più alta della media cicrescenza di Primaro piedi 1.4. 4. 2.º Prendendo la sola acopta battà del Primaro, ch'è sopra la co-

mune

mune orizontale piedi a. 6, 4, refterà la foglia della Botte dell' Idice più alta del pelo baffo di Primaro piedi 5.7.3. 3º. Quindi fupponendo, che il fosso di scolo porti sempre una costante quantità d'acque, ne segue che la cateratta della Beccara starà aperta a tutte le mettie escrescenze, nelle quali la medesima con le luci a due : ordini, come diremo, scaricherà le acque per l'ordine di soora. 4.º E però il totale chiudimento della cateratta si ridutrà a quello scarsistimo tempo del colmo della Piena. 5.º Finalmente la vera cadenze di questo canale di scolo dovrà regolarsi dalla soglia della Botte alla foglia della cateratta, di piedi 7. 2. 5. di totale caduta, e di once 10., e punci 7. per ciascun miglio.

Noi qui per determinare la forza della cadence ad isboccare di fotto al pelo di Primaro, abbiamo sempre confrontato la soglia della Botte col pelo dello stesso Primaro ne' tre differenti stari : Or quanto più di varraggio acquifta l'altezza di quefta cadente, quando fi paragoni il pelo più alto dell'acqua sopra la soglia della Botte. col medefimo pelo di Primaro. Ma noi in un'ecceffo di declività non abbiam voluto profittare di questi piccoli guadagni , i quali

fi lasciano a quelli, che si trovano in povertà.

Supporta una tanta pendenza di questo scolo, anche sopra il pelo delle medie escrescenze di Primaro, e supposta canta velocità del suo corfo, chi v'è, che ancor dubiti de'ristagni, de'traboccamenti in un cavo profondo 5. piedi ragguagliatamente, e largo 20. piedi fut fondo ? Si tratta forse d'un gran fiume d'acque chiare ? E non è nota la limitata funerficie di terreno, d'onde vengono questi scoli, e la loro moderata quantità ? Siam forse tanto pellegrini al Mondo, che da noi non si sappia, che tanti altri incomparabilmente più copiosi fossi di scolo, e per più lungo tratto sul Mantoyano, ful Cremonele, ful Milanele, e nella Tolcana hanno molto minor pendenza, e vi corrono felicemente ? Quanto scarsa è la pendenza de fcoli del Polefine di S. Giorgio, e quanto appenadiscernibile è il movimento delle loro acque. E pure con fossi di molte miglia di giro si sono derivati que scoli nelle Valli di Comacchio con tanto vantaggio di quelle terre. Quanti altri canali di scolo si aprono frequentemente di tanto minor caduta nelle Provincie di Lombardia. Guai se ogni volta si dovessero chiamare. a consulta i Letterati d'Italia con tarri clamori , volumi , e visite . Un semplice Capomastro, un Contadino pratico, e di buon senso decide altrove quel problema, che noi peniamo qui a risolvere con eanto maggior prevalenza di declività. E che abbiamo quì a dubi-

Scoti molto più felici di tanti aleri.

Sbocco della-

eadente anche

fottoil pelo delle medie efcre-

(cenze.

tare ?

tare ? Si teme ancora , che non vi possano scolare le acque chiare di turre quelle Campagne del Morgone, e di Marmorta, le quali fono attraversate da questo muovo canale ? Che non fia capace. de' fcoli , i quali ne' rempi avvenire , come diremo , vi decorreranno dalle parti superiori del Poggio, e di Malalbergo, con una larghezza, e profondità, quale si è descritta, e, quel ch' è più da valutarfi nello scarico dell'acque, con una pendenza, che starebbe bene ad un gran fiume torbido ? Si udirà ancora quel fanciullesco rimore, che tanta copia d'acque chiare de'scoli possano accrescere l'alrezza delle Piene di Primaro, quand'anzi, se sossero il doppio, il triplo di quelle, che fono, le abbafferebbero di fondo , e di pelo ? E fin' a quando si vorrà cespitare su primi principi della scienza delle acque. Fin'a quando si continuerà ad importe al volgo, che la Botte fotterranea è una orrenda cavera: , ed un prodigiofo, ed inaudito lavoro, ed il fosso di scolo una rudeltà matematica, con altre più disprezzabili espressioni, che si leggono nelle contrarie Scritture ? E pure, rificite qui ottimamente, e nelle medefime circostanze il celebre P. Abbate Grandi, E pure con tali fanciullagini fi mettono fossopra le Provincie, fi sbigostifcone i popoli interi , si sorprendono gli animi de Principi , per renderli avverfi al Propetto, di cui fi tratta, e tanta e la forza dell'impegno, che paffa fopra agli filmoli della propria riputazione, la quale preso i Saggi viene vergognesamente a deturparsi ,ed ai rimproveri della coscienza, da cui invernamente ben sono avvisati dell'invinto loro procedere , e del gravifimo debito, che contraggono per l' immenso pregiudizio, che senza ragionevole motivo, con si vano preteffo cagionano altrui , per mezzo di tali ciancie melle in campo dalla offinazione di chi non vuole mai cedere al vero da lui un tempo per diferazia oppugnato. Così parlano, & scrivono gli Uomini dotti, e dabbene. Ma passiamo oramai alla terza prerogativa degli scoli, ch' è il loro termine.

Sentimento eclebre del Grandi a quello proposito.

30. Il termine, ove vanno ad ifcaricari quefte acque, è il Primaro , acui queft' aggiunta d'acque chiare farà vanuaggio , non meno per impodire l'interrimento delle torbide , che per promovere l'ulteriore (cavarinento , che faraffi certamiente , dopo l'arginamento tanto raccomandato della riva deltri del Primaro non rigurgiti colle fue torbide nel canale; alla foce della Beccam fegnata nel Profito con la fecta N y converta chiarca una carerana con la foglia più pià lar piodi uno e mezzo del fondo di Primaro no, e quefta prima a rei luci.

Cateratta\_allo sbocco della\_ Beccara. le los porce bene imperniate, acciocchè, come già fi cottuina întimolte patri, podfano da le chiuderfi dall'efertefenne del Primator, e riapririf col carico delle acque finepriori dello foolo. Si foggiugne, che ficcome l'altezza di queftà cateratra fopravanera il pedo delle maffime eferchetne, così efficho do le porte molto alte, si porrebbe dividere tutta l'altezza in due patri, acciocchè le porte di fopra al primo abbatfimento del Primato poffano dare il pasfio alte acque fupetiori del nuovo condotto, il quale poi, quando il Primato if farà tefituito allo flato fuo naturale, si Garicherà del tutto con l'apertura, che feguirà, delle porte inferiori, come fe ne vedono canti altri efenpi, e particolarmente tra Firenze, e Prato, avanti lo sbocco del foffo nel fiume Bifenzio, dove una fimile cateratra molto grandiofa opera a maraviglia un fimile meccanifino. I noltre quefta cateratra fi dovrà fare a tre vani, o fano luci, come fi è detto di fopra, con dare a unella di mera perio piedi 6. di larebrezza e dal de ul tarerali piedi (-

con le due pile interposte, grosse piedi 2.

Porte, che da fe fi aprono, e fi chiudono.

> Ma quì è appunto, dove alcuni ripigliano il coraggio di contraddire, e dicono; e che accaderà frattanto a questi scoli di Zena, e di Fiumicello, quando in tempo del colmo della Piena chiuso sia dallacareratta il loro sbocco nel Primaro ? Questi, che così oppongono, e non sono pochi, si palesano da se per troppo novizi nel regolamento delle acque, ed affatto inesperti di quello, che si pratica in tutto il Mondo. Risponderemo adunque, che accaderà a questi scoli quello stessissimo, che veggiamo farsi in tutt'i fossi de'scoli, i quali sboccano ne' fiumi foggetti ad escrescenze, e però alla loro foce per quel tempo muniti sono di cateratte. Le acque chiare ivi trattenute si vanno accumulando in tutta la lunghezza del fosfo di scolo, e lo riempiono, finarrantochè, abbaffarasi la Piena, cominciano a scaricarsi . Codesto riempimento de' fossi de' scoli si vede in tutti que' condotti, i quali per molte miglia portano le acque chiare delle Campagnes nel Po grande di Lombardia, ful Mantovano, ful Cremonese, sul Pavelo, per quel tempo, e per quello stato di altezza della Piena, nel quale chiuse sono le porte della cateratta, e quand' anche accada un qualche traboccamento dal labbro de' fosti, questo non apporta il menomo danno a' seminari, ed alla Campagna, la quale dopo pochishmi giorni, cestata la Piena, si scola subito, e si rasciuga Postibile! che in questa controversia si voglia contendere ogni passo, e si debba sempre ricorrere a primi principi, ed alle prime notissime sperienze? Possibile! che qui si pretenda di dare ad intendere per affurdo, quello, che fi pratica in tutto il Mondo à a alla casta maila

Pratica di tutt'i fossi di scolo nel Po grande . Replicano altri, che gli esempi del Po grande non si adattano al Primaro, le di cui Piene fono di maggior durata. Ma troppo grandi, e stravaganti privilegi vorrebbono darsi a codesto Po di Primaro, o , come altri dicono, Poatello, cioè di non introdurvi che le acque chiarificate, e quasi lambiccate de' torrenti, e di pretendere inoltre che le sue Piene sieno di maggior durata di quelle del Po grande. Ma già a tutti è notiffimo, che le Piene di codesto Poatello non altro sono, che le Piene di pochi, e già conosciuti torrenti, e del Reno medefimo, tutte di corta durata, quanto alla loro maffima. altezza. Or se i canali di scolo in Po grande capaci sono di contenere le loro acque chiare in tutto il tempo della Piena, quanto più farà capace di contenerle il nostro canale di scolo, sì per la minore durata, come per l'ampiezza di piedi 20. ful fondo, e lunghezza di 8. mielia.

Durata minore dellemaffime . altezze del Pos-

D'un altro scrupolo, che ci è stato opposto, ci facciamo carico di darne lo scioglimento, per soddisfare a quelli, che non contraddicono per impegno, ma fono di pasta un po' troppo dolce per lasciarsi sedurre. Quando la Piena di Primaro comincia ad abbaffarfi, fi è detto da noi nella poc'anzi descritta cateratta, che da se si aprono le sue porte superiori, rimanendo serrate le inferiori dalla pressone dell'altezza, minore bensì, ma turravia durante della Piena. In questo stato d'uno sbocco più alto di questi scoli, ne viene in conseguenza ch' en ro il canale vi si manterrà tuttavia a notabile altezza un corpo d'acque stagnanti, ed immobili, sopra delle quali, come sopra d'un nuovo strato orizontale di terra, e più alto saranno costretti. allora a decorrere gli scoli di Zena, e di Fiumicello; e quindi scemata in questo frattempo, che suol' essere un po' più lungo, la profondità del canale, ne seguirebbe traboccamento nocivo di questi scoli, a quali ancora manca tutto intero lo sbocco libero.

La prima risposta, che s'intenderà da tutti, e che chiude tostamente. la bocca agli Oppositori, si prende dalla pratica de più eccellenti Architetti d'acque, i quali, per anticipare lo sfogo a canali di scolo su Usopiù comodo fiumi foggetti ad escrescenze, ricortono appunto alla qualità da noi descritta di cateratta, la quale è più comoda di tutte le altre, per- sfogo, chè da se si apre, e perchè al primo incominciamento dell'abbassarfi, che fa la Piena, apre subito una parte del suo sbocco, e scarica in il canale; vantaggio, che non può aversi dalle comuni cateratte, con le quali peraltro alle foci de canali di scolo in Po grande si prefervano illese le vaste Campagne del Mantovano, del Cremonese. del Pavefe, del Piacentino, e tante altre. E chi votrà figurarsi che il Poa-

per aticipare le

il Poarello folo debba effere coranto indocile, e contumace contro i comuni regolamenti? Ma perchè questa difficoltà, che ora si move, contiene un' errore di

Errore di Maffi-

Maffisna, farà bene che ci fe miamo alcun poco per difingannare. ancor quelli, che amano il difinganno: Non è vero adunque quello, che dicevali, cioè, che ad un fosso d'acqua stagnante sopravvonendo un'acqua corrente, quelta cammini fopra la superficie di quella . come sopra d' un nuovo fondo immebile . e d'una strata orizontale di terra, e più alto: No. La nuova acqua corrente, non meno per la fua preffione, che per l'adefione delle fue parti con le inferiori, comunica immediatamente il suo movimento progressivo a tutta quell'acqua, ch' era stagnante, e seco la trae a scaricarsi già per lo sbocco tuttavia più alto, e per le porte superiori della careratta, anche in quel breve tempo, nel quale si stanno ancor chiuse le porte inferiori. Al difinganno bafterà l'offervazione, e l'infegnamento del Maestro degl' Idrostatici , il Guglielmini , il quale al cap. 8. della natura de' fiumi così scrive. Da questo principio anche dipende la causa d'un apparenza afiai sorprendente, la quale rendestimpercettibile a molti, ed è, che trovandos un fiume influente con poc'acqua propria, ma con un gran rigurgito del Recipiense, che lasci poco di vivo agli argini, o sponde del primo, sembra a molti, che venendo una Piena a questo, dovrebbe sormontare le proprie Sponde, parendo loro inverisimile, che pochi piedi, e talora poche once di ripa , che sopravanzano al pelo del rigurgite . possano effere sufficienti a contenere una Piena , che sopravvenga , E pure , quando fono succeduti di tali cafi , fi è veduto che la Piena non ba formontato le sponde, e si è elevata pochissimo sopra la Superficie del rigurgito predetto; ma nello flesso tempo si è chervato che tutta l'acqua, che prima pareva immobile, ba cominciato a moversi verso lo sbocco. E pure qui non si tratta di Piena di torrente, che sopraggiunga; si tratta d'una parte di que' limitati scoli di Zena, e di Fiumicello, quali feguirano a decorrere fopra una parte delle acque sostenute per poco tempo nel canale fino al totale abbaffamento della Piena, ed aprimento delle porte inferiori della cateratta.

Infegnamento del Guglielmi-

> Ma non fono poi tanto limitate, replicano altri, le acque chiare di Zena, e di Fiumicello. E non s'è detro che raccolgono le acque pluviali da una superficie di molte miglia quadrate e Un carico così grandiofo d'acque ricaderà in gran pregiudizio del canale della Beccara, e de' possessori di Marmorta.

Quantità limi-

A questa disficoltà risponderebbero per noi Zena, e Fiumicello incolpati a torro d'un eccesso d'acque. Quinni altri Rosi in altre Provincie raccolgono le acque chiare da una lugreficie al doppio girl vasta? Ma qui tutro si fa comparire per istrano, e s'oppendente. E poi chi v'è che non sippia cos sa sa cano e Fiumicello, cossi sano i loro scoli d'acque chiare? Non è questa la prima volta, che si faccian vedere. Già me 'empi passiri si sono incamminati al Primaro nel loro antico Cavo; nè vè mai utior, che abbiano stato quello strepito, che si vorrebbe che saccian'ora nel nuovo canale di tanto maggior penderra, e l'archez-si.

gio pendenza, e larghezza. Egli è vero, che hanno inondata tutta l'eftentione di quelte Valli, ove faino gran comparia. Ma quelt'effetto non prova, che codetti feoli decorrano in corpo grande 3 prova foltamo che fono impediti dal lo- co corfo, dal loro stogo. Anche un rufceltero trattenuto, ma pecenne, può formate un grande allagamento; chi nol fa ? Gran forza della fantasia de' Contradditori! Quello feolo di Zena, e di Fiumicello, che prima della formazione del Cavo Benedettino iremmeno nominavafi, nè contavafi tra corpi d'acque di qualche confiderazione, ora fi pretende di farlo comparite in fiume; un torrente, del quale non podfa renderfi espace il movo; molto polio più largo canale, e

pendentifimo.

Fa maraviglia però ad altri, che dal passaggio sono l' Idice, sino allo sbocco in Primaro, non si prescrivano da noi a questo canale le arginature di amendue le rive per contenere le acque di tanti scoli. Ma fi risponde facilmente, che le arginarure sarebbero inutili, ed inoltre nocive. Che bisogno abbiamo qui di continuare arginature ad un canale di semplice scolo, e d'una profondità di 5. piedi ragguagliatamente, come da noi s'è confiderato, e d'una larghezza di piedi 20. sul fondo, e di pendenza di once 10., e più per miglio, quale farebbe propria d'un fiume affai rapido ? Con quanta preflezza. e perciò con quanto poco d'akezza si trasmetteranno le sue acque al Primaro. Due, o tre piedi d'altezza, che s'abbia lo scolo, in tanta velocità di corfo proporzionale alla pendenza, ed in tanta larghezza, quanto gran corpo d'acque potrà scaricare incessantemente. I dati di questo calcolo sono certi. Ma poi le arginature sarebbero nocive. perchè impedirebbero gli scoli de' Possessori di Marmorta, per dove paffa.

Arginature inu-

pana.
Adunque, ripigliano tofto, il nuovo condotto fi caricherà ancora d'altti scoli diversi da quelli di Zena, e di Fiumicello: Appunto. Non
facciam misteri. Niente qui di male avremo, e mosto di bene. Se

Velocità di corfo, e depressione di pelo. il canale della Beccara veniva prima caricaro dall'eipanfioni dellariva deltra del Primaro al Morgone, da rigurgiti della Valle d'Argenta, e di Marmorta, dalle irruzioni della Centonara difalevata in quefte pianure; fe tante rorbide interrivano più volte il fuo Cavo: E non è un grande alleggerimento al medefino, che con le arginature, delle quati s'è parlato, e con l'unione della Quaderra con la Centonara, fi prefervi da tante acque de' torrenti, ed in quella voce fi furroghino i femplici feoli d'acque chiare delle terre eoltivate di Marmorta? Qual paragone può farif di quefti feoli con le torbide, che ora vi entrano ne fi pandimenti del Primaro, e de' torrenti e non diverrebbe in quel cafo il canale della Beccara di molto miglior condizione?

Prefervazione dalle torbide.

> Risponderanno, che non si fermano quì gli accrescimenti de' nuovi scoli, i quali vi hanno ad entrare in questo condotto, almeno nel progresso del tempo, perchè questa Botte sotto l'Idice, e questo canale della Beccara si va fin d'ora preparando a ricevere gli scoli tutti della parte destra superiore del Reno fino allo Scorsuro, i quali non possono in altra parte incamminarsi; e se ora se ne differisce l'esecuzione, fi è, perchè il Reno in quel tratto non è peranche inalveato perfettamente, ed arginato. Or come mai il nuovo condotto potrà contenere un tanto accrescimento senza suo traboccamento, e senz' arginature? Ma noi appunto abbiamo preveduti questi timori, e ne siamo andati al riparo con ogni ficurezza. Qual' altra mira hanno le cautele da noi prescritte di arginare la riva destra del Primaro dal Morgone fino allo sbocco della Beccara: Quale oggetto ha l'arginatura della destra sponda del medesimo Cavo dal suo sbocco sino ad intestarsi coll'argine sinistro della Quaderna: Qual' altra premura può avere l'unione della Centonara con la Quaderna, se non l'interessantiffimo antivedimento di liberare il canale della Beccara dalle irruzioni della riva destra del Primaro, da rigurgiti delle Valli d'Argenta, e di Marmorta, e dalle torbide, che vi porta in gran copia la-Centonara , che va a spandersi in queste medesime pianure ? La quantità di tante acque torbide, le quali in ogni tempo di Piene ora entrano nel canale della Beccara, è incomparabilmente molto maggiore di tutti gli nuovi fcoli inferiori, e di quelli ancora, che dal Riolo superiormente vi s'introdurranno. Noi adunque colli provvedimenti progettati le abbiam tolte dal canale della Beccara, per fostituirvi le chiare de' nuovi scoli, e per prepararlo a poterle rice-

Preparazione del canale a' fcoli fuperiori.

Ma finalmente, quando fi volesse abbondare di soverchio nella capaci:à
di que-

di quefto Cavo, anche nel cafo di condurvi i nuovi fcoli del Riolo, quale spediente da prendersi per quel tempo è pile comodo, e più pronto di quello d'allargare i lorale della Beccera sino a 30 e piedi di fondo, dalla Botre forto l'Idice per tutro il suo coro sino al Primaro ? Qualifia maggior larghezza, che se gli dia, diventa operantifima allo feazico, perchè va sempre congiunta con la penderza di once 10 e per miglio. Onde abbiamo in ogni caso sul posto il ripieseo, secondo le nuove circostane.

Accreferimeto di capacità dello feolo.

Nel tempo, in cui si scrivevano da noi cotali ristessioni, ci venne mossa una difficoltà, la quale non ci farebbe cadura in capo naturalmente. Si diceva che lo sbocco della Beccara nel Primaro fi era peggiorato di condizione dopo la Visita Conti : che assai probabilmente in oggi il fondo di Primaro erafi alzato alla foce della Beccara : onde le massime escrescenze riuscivano ora più sollevate di pelo . Strana forza della fantasìa alterata dal lungo contrafto. Si tirano per fino iniscena le probabilità per contendere su d'ogni cosa. Ma sia, come si vuole. A queste probabilità noi contrapponiamo la certezza d'uno scavamento di alquanti piedi maggiore, che farassi in progresso, non folamente alla foce della Beccara, ma in tutto il corfo del Primaro, dal Morgone fino al Mare, quando la riva destra del Primaro sarà arginata, quando impedite fiano le nocive espansioni, quando unmaggior corpo d'acque correrà unito su questo fondo con maggior velocità. Questa massima, sì, che non è una probabilità. Ma quali poi sono codeste probabilità, almeno dopo la Visita Conti. Noi nella nostra Visita non abbiam fatto il confronto di questa sezione, con quella, che fu calcolata in quella celebre Vifita, ed in Argenta fonosi terminate le sperienze delle sezioni da noi poste all'esame, ed al paragone. Non pertanto in una Tavola registrara nell'Articolo III. della prima Parte abbiamo esposti gli scandagli dal Morgone sino ad Argenta nello stato d'acque mezzane, assine di formare una qualche giusta idea dello stato del Primaro, e del suo fondo, anche inquesto tratto, quantunque disalveato, e più disposto agl' interrimenti, come si è detto più volte. Noi alla foce della Beccara vi abbiam troyata una profondità di piedi 1 1. maggiore d'ogni altra parte fuperiore del Primaro, perchè appunto poco prima il fiume comincia a correre alquanto incaffato, almeno nello flato d'acque mezzane . come ivi nella Tavola si avverte . Adunque lo sbocco della Beocara è fituato nel fito della prefente maggior profondità del Primaro,

Scavameto confeguete dell' arginatura di Primaro

Profondità dei Primaro alla foce della Beccara

la quale in progretto si accrescerà con il preseritto arginamento. Finalmente agl' Idrostatici succedono i Leggisti, i quali cercano per qual

diritto

. . 2

Rifpofizzile dif. fieoltà de' Leggifti .

Restituzione

dell' antico d

ritte .

diritto i possessori di queste Valli vogliano ora aprire la strada a' loro scoli sono l'Idice per condurli in Primaro. A questa ricerca noi rispondiamo in primo luogo, che ciò possono fare col diritto, e con l'esempio di tutte le genti, le quali in ogni parte del Mondo concedono ne' loro territori il paffaggio alle acque che scendono da piani più alti, quando ciò possa farsi con loro indennità, non ostante qualche leggiero incomodo, al quale di lor condizione foggiaciono sempre le terre inferiormente situate. E se talvolta inforga qualche contrafto, la legge, che ha per iscopo la pubblica felicità, ed il bene dell'umana società, ha già provveduto in questa parte. Che più? Per fino ne' paesi di diverso dominio copiosi d'acque, e di forgenti la stella legge di focietà prevale ad ogni altro diritto, o interesse. In fatti tra 'l Mantovano, ed il Veronese, tra 'l Cremonele, ed il Bresciano, tra I Milanese, ed il Cremasco, quanti scoli, e canali d'acque dal dominio d'un Principe si fanno passare per le terre dell'altro con reciproco vantaggio? Or quella oftilità, che non s'è giammai udita tra paesi di diverso dominio, e nemmeno tra popoli i più incolti, quanto comparirebbe più ingiusta, e violenta. tra Sudditi dello stesso Sovrano!

Rispondiamo in secondo luogo, che i possessori delle Valli di Dugliolo, delle Brugiate, e della Barigella, prima che fi apriffe il Cavo Benedenino, aveyano l'antichissimo possesso, e diritto di mandare i loro scoli di Zena, e di Finmicello nel Primaro, attraversando il piano occupato ora dal nuovo Cavo. Ma gli Architetti pretefero d'accorciare la via a questi scoli, incamminandoli immediatamente nel Cavo stesso Benedettino; ed il Principe accordò loro questo ripiego, con intenzione di migliorare ancora la condizione de' Possessori medefimi di dette Valli. L'evento contrario al disegno degli Architetti rovesciò le ottime idee del Sovrano; perchè, come s'è detto. il fondo del Cavo Benedettino più alto di quegli fcoli, fece loro argine, e sostegno, e portò la desolazione a queste fertilissime Campagne. Or, chi farà tanto imperito, od ingiusto, che dica, che il Principe abbia spogliato questi pacsi del loro incontrastabile diritto di scaricare i loro scoli ? Che dica che li abbia condannati a quella perpetua inondazione, che noi per due giorni di Visita abbiam veduto con orrore. Nulla meno; anzi affermiamo, che il Principe è in debito di restituire a questi suoi popoli l'antico stato di fertilità, e condizione di poter scolare le loro Valli, se non per il primiero canale, almeno per il nuovo canale della Beccara.

Ma replicano alesi, che ciò farebbe un voler' indurre una nuova fervitù

-1

al canale della Beccara. Si ciiponde con la prima maffima di rasunra, e di agione, che quando li voleffero coglicre ad Mondo fonglianti ferviràt, troppo mifeto farebbe lo flato di tutti ; fi rifponde,
che ciafemo dee fervire al bene degli altri, se ciò non sidonda in suo
danno, e però nel caso nottro non trovanadoli atro nezzo di poer
facolare un territorio tanto vafio, quefia nuova fervità divenat e noceffira; a giulta; a conforme alla pratica di tutte le genti, per quel
vicendevole legame di focietà, che ci obbliga a concorrer al bene
degli altri, anche col pefò di qualche incomodo. Si rifponde finalmente che in vista d'un gran bene prevalente, qual'è quello della
femilità refittuita ad un'intera Provincia; può, e deve il Principe
al canale della Beccara imporre quefa nuova fervirà di riceverne i
fooli; a condizione però, che da possifiori delle Valli fi abiliti quefito Cavo al nuovo accrefeimento delle acque.

Servità necelfaria all'umana focietà.

I principali Oppofitori a quefto paffaggio per la Borte, ed a quefta nuova fervirù del canade della Beccara fono i poffettori di Marmorta, e
della Molinella. A quefti di contrappone poi una fola confiderazione. Il progetto del Cavo Benedettino ordinato dal Sovrano ne' tempi paffati ebbe quel rilevamifimo fine, tra gli aktri, di liberare i
poffettori di Marmorta, e della Molinella dalle imondazioni lagrimovoli dell'Idice, il quale decorreva a quella patre. La coftruzionesel Cavo Benedettino, quanto fu falurare a Marmorta, ed alla Molinella, perchè diede luogo alla divertione dell'Idice, altrettamo fu
farale alle tre Valli di Dugliolo, della Barigella, e delle Brugiare,,
alle quali imerchiute gli fotoi:

atic qualt interchuite gli todir.

7, chi v'è anno ignaro del diritto comune, che non fappia non poterfi
negare a' possessi di queste Valli i passo a' toro focil, almeno per
titolo d'una sigusta, « neccharia compensiacione. Altrimenti potrebbono giustamente roclamare, e chiedere al Sovrano, che si restituiteano le Valli agli antichi loro possessi, che in citori l'Idice in Marmorta, ed in quella vece si rimetta nell'antico suo Gavo lo
feolo di Zena, e Fiumicello, al quale ora si contrasta il passignio
stoto l'Idice. Quando l'affere si riducerle a questi precisi trettimi di
ragione, e quando ora se ne facesse per la prima vota la proposta,
chi sircibero in a possessi di Marmorta, e della Molinella, che non
accettasse di buona voglia l' innocente servità di questo passignio de
feoli, anzi che ritornare alle primiere calamirà. Considerino eglino
quali fusse lo stato di Marmorta, prima della diversione dell' idice. ;
quanto fiecquenti le Rotte; con quanto disfensio si reneva arginato
un fiume, il quale focreve sopra un fondo fuperiore di motti piedi

Reclamo giusto

al li-

140

Compenso ne-

Rifpoffa a fo-

al livello delle Campagne. Da quanti interrimenti erano impediti I loro fcoli. Or fc col pregiudizio di quefte re Valli fi fono effi liberati da tante calamità, perchè ofano ora di negare a quefte il compenso neceffario. e giutto del nuovo paffazzio a loro fcoli.

Finalmente altri, i quali non possono combattere più con le ragioni, fi armano di sospetti, con li quali mostrano di temere, che per la la Botte si voglia aprire alle acque di Savena una strada per condunte in Primaro. Codetta opposizione è una delle più irragionevoli, che possina faria. Imperocchè nessina intendi e più efficacemente debono impedire i possessioni di queste Valli, che il passiggio delle acque rothische di Savena per questa Botte, la quale prestamente restrerbbe chiusta dalle deposizioni , ed interrito fartobbe il canale della Beocata; e quindi si vedrebbero ridotti all'infetice stato di prima, col danno di più della spesa fara intutimente. L'intereste adunque de possissioni modefimi e i fa fottutà, che non si permetereta giammai da

Due partiti per la Rotta di Saeffi un tale difordine, il quale ricaderebbe foltano a loro rovina. Venendo ora noi a parlare de' provvedimenti da darfi alla Savena non meno per indennità della Botte, e dello foolo, che per la ficurezza di tutti, noi fiamo entrati in parere, che due vie qui possono praticarsi, e ne rimettiamo la fecta alla faggia deliberazione dell' EE.VV. La prima si è che immediatamente si chiuda la Rotta di Savena, e s'incamminino le sue robide, come per l'avanti, nel Cavo Benedertino i al che i possissori dell' EVI si en sono procestati sempre pronxissimi in tutte le loro Scritture. Quando si prenda questo partico, noi qui premetriamo alcuni rilevantissimi avvertimenti, che si attengono a questa fectuzione.

- 1.º Non bafla riparare il femplice fino della Rorta col movo argine, e con le maniere più fludiare di palafitre, e d'altri ripari per dar fermezza al frefco arginamento; ma farl neceffario il continuare que-fle armature per alcune pertiche e di fotto; e di fopta del movo chiedimento della Rotta negli argini ancon fuffifienti, acciochè quefti, i quali per la Rotta feguita banno fofferto qualche fcioglimento e corrofione, fi rinforzino, e validamente fi unificano al nuovo argine, che chiuderà la Rotta. Oltre di che tuttre le feguenti arginature abbandonare per tanti anni fi dovranno rialzare con maggior bafe e erofferza.
- 2.º Se il torrente per qualche fuo fuperiore torcimento va a battere più furiofamente quetta parte, dov' è feguita la Rotta, come s' è offervato, fe ne tolga l'origine della percoffa con raddirizzare il precedente fuo andamento, e corfo.

2.º Sic-

3.º Siccome per la Rona , e per la diverfione di Savena n'è feguito riempimento di fondo in tutto il reflame canale abbandonato fino allo sbocco nel Benedettino, come fempre avvenir fuole in tutte le Rotes : cesì uno de più importanti lavori farà quello dello feavamento di tutta quella parte d'alevo di Savena ; alerimenti alla prima-Piena ne feguirebbe rigurgito, alzamento della corrente, e nuovo pericolo di fiora :

Provvedimenti da darfi nel chiudimeto della Rotta

4º Acciocchè poi lo sbocco di Savena nel Benedettino non refti impedito, e ritardato dal fino alzamento di fondo, sarà di fomma importanza, e fie per lo mezzo dell' alvos del Benedettino fi apra uncanale in larghezza almeno di tre pertiche fino allo sbocco dell' Idice; et al relievo il cofto alle Piene di Savena, affine di congiungerii prefiamente con quelle dell' Idice.

Secondo partite

La seconda via da praticarsi nel presente provvedimento di Savena, e della fua Rotta, fi è quella, che quì foggiungeremo più ficura, e più vantaggiofa. Ma a quello, che fiamo per suggerire, ci è necesfario premettere una considerazione di sommo rilievo nel sistema, in cui ci troviamo. Il fondo del Benedettino tra Savena, ed Idice fi è riempiro, come s'è detto. Il farne ora uno scavamento, quanto bastaffe ad aprire un canale alle acque di Savena fino all'Idice, farebbe di cortiffima durata, sì perchè le acque torbide di Savena fono troppo scarse a mantenerselo iscavato, e sì perchè le Piene dell'Idice rigurgitando in parte all'indietro verso Savena, lo riempirebbero prestamente. Da ciò ne verrebbe che le Piene di Savena non avrebbero corso libero, e rigurgitate sarebbero allo sbocco fin' entro al medesimo canale di Savena, con altro nuovo pericolo di Rotte. Oltre di che, le Piene stesse di Savena, sboccando nel Benedertino si farebbero anch' esse retrograde almeno in parte verso la Rotta di Gandazolo, e quindi per la divisione delle acque ne verrebbero de' nuovi riempimenti .

A noi pare che la refituzione di Savena nel Benedettino non debba. La fatti fienza la contemporanea riordinazione del Reno nello fteff. Caro Denedettino. Troppa è la connefione del fittema di quefto con il corfo della Savena. Quando chiufo fia, ed impediro il divagamento, e la divertione di Reno per la Valle di Gandazolo con la deferitra arginatura: quando il Reno tetto incanalato nel Benedettino decoraza colle fue Piene a foltenere, e fipingere con molto maggior velocità la Savena, e l'dice, e che formi un folo corpo d'acque; allora si che il fillema de' fiumi uniti nel Benedettino opererà il maggior profindamento del fito alveo in questo tratto, e lo sbocco di Savena riudiciar molto più libero, e più depetto. Allora non potran-

Prefa della Rotta nel fiftema delle acque unite. no temerfi riempimenti, e rigurgiti, e corfi retrogradi dell'Idice .

della Savena, ed altri nocevoli effetti. Pensiamo adunque che sarebbe il più ficuro consiglio quello di rimettere la prefa della Rotta di Savena per quel tempo non molto lontano della riordinazione di Reno nel Benedettino. Intanto per anticipare ad una parte di queste Valli il desiderato, e giusto sollievo di far' uso immediatamente della Botte, e del canale di scolo, noi configliamo i possessori dell'alera Valle delle Bragiare, a fare prima buon' uso della Rona di Savena per colmare le irregolarità della Valle , fenza il menomo pericolo che le rorbide di Savena pollano avere ingreffo nella Botte, come dimostriamo. Imperocchè il regolamento di quefte colmare può condurfi con ogni ficurezza in tal maniera. Primioramente le Valli a destra della strada di Savena vecchia, dov'è firuata la Botte, sono divise da quelle a finistra, cioè delle Brugiate, da una firada affai larga , ma alciffima , formata anticamente dall' alveo stesso di Savena, e dalle sue colmate. Questa strada artraverso di tutta la Valle forma un grand'argine ficuriffimo, e di tale ampiez-

Regolamento delle colmate.

Argine, che divide le Valli .

za, che sopra di esso si veggono fabbricate quafi tutte le case di oueste Valli, e toglie qualunque comunicazione delle acque d' una Valle con quelle dell'ahra, come ce ne afficurarono gli abiratori del luogo da noi interrogati, i quali ci risposero, che dalla Rotta Balla. sino al giorno d'oggi, per qualunque Piena di Savena, non era mai accaduto, non che trafcorrimento delle fue torbide forra quell' argine, ma nemmeno accostamento al suo ciglio, ecceturatone una piccolo abbaffamento fattovi studiosamente in quest'argine per il passaggio de' carri, che potevasi rosto rialzare agevolmente. Onde le acque torbide della Savena, le quali ora riempiono la finiftra Valle, non potrebbero giammai accostarsi alla deltra, mentre ancora a. tal fine proponiamo un' altr' argine, o fia coronella che fi parta dal Benedettino, cioè dal punto fegnato num. 15., e che vada a terminare nell'alto di S. Gabriello al num. 16., cioè al capo di quella. strada, di cui abbiamo parlato; avverrendo però di lasciare in detto argine attraversante un regolatore, o ssioratore ben composto, e difeso, con intrecciatura di falici, e vetrici, dall'uno e l'altro lato, con la foglia similmente stabilita, a guisa d'una pescaja più alta; 😊 quelta dovrà alzarli a milura de' riempimenti di ella. L'ulo di quelto sfioratore farà per trabocco delle acque schiarite nella colmata., le quali dovranno avere necessariamente il passo per la Botte sotto I' Idice .

Ma quì si odono altri, che mettono in campo nuove difficoltà, e dico-

no:

no : E se dono essersi aperra la Botte compesse l' Idice dall'altro lato della Valle di Dugliolo ; le fue rorbide s'incamminerebbero per la Botte nel movo condotto ? Ma fi rifponde con altra interrogazione di fimil gusto. E se cascasse il Mondo, e se un qualche gran terremoro difalveasse i fiumi, e li facesse correre retrogradi alle loro origini ; che sarebbe allora di questa Botte ? Vogliam dire , che se in ogni provvedimento da farsi si dovessero inchiudere tutti gli stravaganti accidenti, l'umana prudenza farebbe tolta dal Mondo. Quando avvenifie il caso firaordinario d'una Rotta d'Idice, allora le torbide si spaglieranno per questa Valle, e poscia s'incammineranno dove le porta la natural loro gravità, e pendenza del piano all'apereura della Botte, ed al nuovo condotto; e se vi lasceranno degl'interrimenti, fi espurgherà il Cavo per quella volta, e si riprenderà subito la Rotta. Se valesse questa difficoltà, si potrebbero sin d'ora abbandonare, o chiudere tanti altri canali di scolo, pe' quali si volgerebbero le torbide, se accadesse una disgraziara Rotta o nel Reno, o nel Santerno, o nel Senio, o nel Lamone, Pensiam' ora al corso ordinario delle cose, e lasciamo il cruccio delle straordinarie a chi se lo

Oggetto dell'

prende. E' tempo oramai che con una fola risposta si tronchino le dicerie tutte, che sono infinite, degli Oppositori alla Botte; altrimenti eglino a questa causa darebbero una proroga ad un'altro secolo, come s'è fatto finora del Reno. Facciamo adunque così: Non si contrasti più, se vero sia, o falso il timore de' danni, che debbano soffrire i possesfori di Marmorra, e del Morgone pel paffaggio, e scarico di questo nuovo canale di scolo; ma se ne rimetta la decissone allo sperimento della Botte medefima con le condizioni feguenti da imporfi ad ambe le Parti. Si prescriva pertanto dalla Sagra Congregazione, che per ciascuna delle tre luci della Botte si costruisca una cateratta da alzarfi, ed abbaffarfi, e chiuderfi con chiave. Alla cuftódia, al regolamento di queste porte si scelga dalla Sagra Congregazione quella persona, la quale parrà più convenirsi, e che unicamente dipenda da quel rettissimo, e supremo Tribunale. Diasi poi lo scarico a questi scoli di Zena, e di Fiumicello per la Botte sino al canale della. Beccara, con la cautela però, che fiansi prima vuotate le Valli del loro antico allagamento, affine di valutare folamente, com'è giusto, gli effetti delle acque correnti di questi scoli. Si osfervi attentamente nelle prime sertimane, ne' primi mesi, se queste acque, che passano per la Botte nel nuovo fosso, fanno male ad alcuno de' possessori di Marmorta, del Morgone. Se veramente avvenga il caso di qualche

Progetto di fpe-

Condizioni del progetto. nori ideale, ma vero, è reale nocumento o d'inondizioni, o di febli impedici a circoftanti terreni, si chiadano totho le potre, si ferrino con chiave, non fi sprato mai spin. L'affare fartà finito, e la controversia decisa dal fatto, nè si farà più parola di Botte; e quelle misere Valli destinate siranno dalla loro disgrazia ad effere eternamentouno stagno di canne palastri.

Che se all'opposto lo sperimento della Botte, e del fosso di scolo discuo-

pra una volta, che le tante difficoltà, mosfegli contro ne' tempi passati, erano falsi adombramenti : se il fatto ci assicuri che tutte quelle acque de' scoli decorrono nel nuovo fosso con velocità assai grande, e per conseguenza con abbassamento del loro pelo, e senza rigurgiti, e traboccamenti; se si toccherà con mano, che i possessori di Marmorta vi potranno anch' effi scolare le loro Campagne con altro nuovo vantaggio; se le torbide non vi avranno l'ingresso, essendo escluse dalla Valle del Morgone l'espansioni di Primaro, e quelle delle Valli d'Argenta con li prescritti due arginamenti; quando tutto ciò, che si era predetto di buono, si vegga avverato appuntino, allora si darà facoltà al Direttore della Botte di tenere sempre aperte le porte, e di perperuarne l'uso. In questo solo caso d'esperimento favorevole si restituirà stabilmente al Principate un territorio capace d'una seminagione di diecimila corbe di grano; ritorneranno i Parrochi alle loro Chiefe per tanti anni affogate nelle acque; ripatrieranno gli abitatori, e rifabbricheranno le antiche loro case, ora diroccate, e guafte dalle acque ; gli agricoltori porranno mano all'aratro , dove ora non si vezgono che squallidi, e rari pescatori. Quando la condizione del progetto, e dell'esperimento si proponga in questi termini, qual'uom così duro può trovarfi che ricufi d'accertarla ? Crederemo noi, che il Sovrano voglia privarsi d'una parte sì rispensibile del fuo Principato ful detto degli Oppositori, e senza la prova del fatto, che lo renda ficuriffimo delle ree confeguenze, che ne predicono? Non è questo un'affare, che debba starsene così pendente, in grazia delle fantasie d'alcuni.

Cafo unico della concessione della Botte .

Ma forc i poficifori delle tre Valli di Dugliolo, della Barigella, e delle Brugiate farano alquamo ritrofi ad artenderi a quefa condizione
dell'eferimento, della Botte, da foipenderi in perpetuo, quando
l'efito non la favorifea, e non la dichiari innocente. Diranno quefii, e non, fenza gran fondamento, che per l'antica rivalità delle Parti, s'ancolperanno fempre gli foli di Zena, e di Fiamicello di turt'i
diforditii s, l'quali non apparengono nè punto, nè poco alla loro
Bottes Quanno fa quanto fiquali faito i folo nomi di Marmata, e

Eccesioni all' accettazione del progetto. di Argenta. Ognuno fa che queste Valli destinate sono alla dura servitù degli allagamenti delle acque, che tutt' i fiumi delle tre Provincie vi scaricano, il Primaro, il Sillaro, la Quaderna, la Centonara &c. Ma quando farà la prima volta aperta la Botte forto l'Idice, ed incamminato lo scolo per farne l'esperimento, tutti questi mali vecchissimi si faranno comparire per novissimi, e tutti tutti originati da quelto scolo. Non si parlerà più del Sillaro; non si accuferà più la Quaderna, non l'espansioni di Primaro, e que' gran tagli: No. Le suppliche, i ricorsi tutti alla Sagra Congregazione saranno rivolti ad esagerare i danni di questi scoli.

Noi però risponderemo ora a' loro timori, e diremo, che non devono feomentarfi i possessori delle tre Valli dall'accettare la condizione dello sperimento, che ad essi proponiamo, per trovare l'uscita a questo affare. Confestiamo esfere verissimo quanto esti temono; ma a buon conto avranno sempre in Roma un Tribunale supremo, chè ben conoscerà, se que' danni si riferiscono alla Botte, ed agli scoli, ovvero alle vecchie cause tuttavia perseveranti. Nè questa Sagra Congregazione sarà mai sorpresa da prove insidiose. E poi il tempo raffredda il caldo delle fazioni . Anche dell'Idice introdotto in Primaro si predicevano quelle grandi tragedie del Primaro riempito, del Polefine fommerso, e delle Valli di Comacchio perdure. Ora non si parla più dell' Idice. Così forse accaderà ancor quì. Le prime grida faranno violente; ma fi ammutoliranno poi in vifta del fatto, quando riesca favorevole. Basta che ora si sostengano pazientemente le prime impressioni . Torniamo adunque a ripererlo . Il disimpegno più sicuro, e più plausibile del problema presente si è rimetterne la decilione al fatto, come fi è detto. Chi è ficuro in cuor suo delle sue ragioni, deve accettarlo. Chi finora ha finto di temerne, dee ricufario, per non rimanerne svergognato alle prove :

Rifpoffa all'eccezioni .

Abbiam finora ragionato del rimedio particolare delle tre Valli, ma sempre con l'occhio rivolto a farne buon'uso pel rimedio generale della Provincia tutta, e con avvedimento di preparare il già divifato canale a poter ricevere gli scoli ancora di tutte le superiori Campagne situate alla destra del Reno, le quali, quando venga arginato il Reno, non possono da questo lato scaricarsi delle acque chiare. fuorche per questa Botte, e per il canale della Beccara in Primaro. Non altro adunque restaci a dimostrare, se non in qual guisa si possa continuare all'insù il canale, o scolo nuovo fin qui descritto, per dare un perpetuo estro alle acque superiori .

A tal fine si è segnato nel Profilo il prolungamento del nuovo fosso si-

Scolo di tutta la riva deftra di

146

Pendenza del nuovo fcolo.

no al termine dello Scorfuro alla lettera B, dove comincia a prendere il nome di Riolo, come dichiara lo stesso Profilo alle lettere F. C. B corrispondenti a quelle della Mappa. E perchè la primaria avvertenza da aversi nella condotta de' scoli si è la pendenza del loro Cavo al rermine, dove si hanno ad incamminare, noi dalla livellazione Conti abbiamo esaminara questa pendenza sorto due aspetti . cioè , 1.º Dallo Scorsuro sino alla soglia della Botte dell'Idice; 2.º Dallo Scorfuro fino alla foglia della careratta della Beccara, ch' è il termine della totale caduta ; acciocchè e nel tratto più brevealla Botte, ed in quello più lungo all'ultimo termine del suo sbocco in Primaro si afficuralle al canale una pendenza costantemente soprabbondante, e capaciffima a manrenere le acque chiare in gran velocità. e minore altezza.

Livellazioni.

- 1.º Dal fondo dello Scorfuro nel Riolo alla foglia della Borre dell'Idice la pendenza è di piedi 10. 1. 6. in miglia 11., e pertiche 420.; la quale distribuita in questo intervallo dà a ciascun miglio once 10.3. di pendenza.
- 2.º Dallo stesso fondo dello Scorsuro fino alla foglia della careratta della Beccara il medefimo Cavo ha di caduta piedi 17. 3. 11., in miglia 20., pertiche 10.; e però a ciascun miglio ne toccano once 10. 4.
- Qual'altro scolo può figurarsi, che corra più rapido, che più prestamente trasmetta le acque pluviali , e che le mantenga sempre spianate in minore altezza ? Chi potrà sospettare de' traboccamenti, e de' rigurgiti, come avvenir suole a tanti altri scoli per difetto di pendenza 2
- Paffiam' ora a descriverne l'andamento. Conducendofi all' insù il muovo Canale, s'incontra primieramente la Savena, e poscia il Naviglio. Il fondo della Savena è sopra la comune orizontale piedi 30. 10. 10., e sopra il fondo del nuovo fosso reale piedi 12; onde levarine piedi 1. 5. di volta, e lastrico, resta da far capitale di luce piedi 10. 7.; altezza abbondantiffima al corpo d'acque chiare, che fotto vi debbono decorrere. Somigliantemente si potrà far quelta. Botte fotto la Savena a tre luci, come l'altra dell'Idice. E parimenti una terza Botte a tre luci converrà fabbricare alla lettera C forto al Naviglio, il quale ha il fondo più alto della comune orizontale piedi 27.. e sopra il fondo del nuovo Canale piedi 6. 9.; e levando da questa misura la grossezza della volta, e lastrico di piedi 1. 5.,

refterebbero piedi 5. 4., che danno uno sfogo capacifimo a rure le acque superiori. Lo stabilimento della Botte sotto al Naviglio

Incontro della Savena , e fua Botte .

> Paffaggio dello fcolo fotto al

Naviglio.

non.

non altera punto la presente navigazione; e quando verrà il caso di dover attraversare con questa il Reno, non mancheranno ripieghi da prendersi secondo l'opportunità, che porgerà l'abbassamento, o l'alzamento del sondo di Reno per continuarvi sa navigazione.

Sappiamo, che alcuni, i quali dalla novità di codette Botti fonofi fempre adombrati, hanno dubitato, fe la groffezza di picdi 1. 5. da noi affegnata alla volta delle Botti, e laftrico, foffe troppo fearfa, e non reggente alla forza delle acque correnti. Ma équelti, che tanto temono per difetto di ferrienza, fi posteffer condurre per tutta la Lombardia ad offervare co' propti occhi le tante Botti, le quali danno il transfito ad acque di molto maggior portata fotto a' fiumi, e torrenti, con foltanto di groffezza alla loro volta, e laftrico, quanta fe ne affegna da noi qui, fi ricrederebber od el loro inganno, e la feprienza farebbe loro depotre ogni timore. Ma perchè in un'affare cotanto vafto, e contralato da tanti lati non ci conviene flar fiu puntigli d'altre controversie di nessim conto, apparterrà alla prudenza del Direttore il farti più, o meno liberale in simili misure, per tenere contenti tutti, ove si può, dando alla lasplezza delle luci quel poco, che fi roggie dall'altezza.

Arbitrio del Di-

Quando fi giunga coll' efcavazione dalla Botte del Naviglio fino allo sbocto dello Scorfitro nel Riolo, qui c'incontreremo in un'alterio maggiore di fondo di piccii 3., i quali fi dovranno diffribuire all' insi con ulteriore profundamento in vantaggio dei due fossi medefimi , e di tutte quelle Campagne , le quali prefentemente scolano nello Scorfitro , e nel Riolo.

La larghezza di queflo nuovo canale di foolo di 20. piedi ful fondo pare foverchia, non che fufficientifima. Ciò nulla oftante hanno oppoflo alcuni effere tanta la quantità delle acque di quefti feoli fuperiori, che nell'alveo del folo Riolos' ov' è cofteggiato dalla coronella, comunque fia largo nel fuo fondo piedi 15., pure nel tempo delle piogge vi fi alzano le acque, in modo che le adjacenti Campagne reftano pregiudicate nel toro feoli. Ma fi rifiponde, che codefia apparente, e fallace altezza d'acque nel Riolo, non è un'altezza viva d'acque liberamente correnti, ma un'altezza femper rigurgitaza più, o meno dall'allagamento, e da alzamento delle Valli inferiori, ove va ad isboccare il Riolo, come da noi fi offervò nella Vifita, anche in tempo, nel quale non eraoni mmediatamente precedure Piene di Reno. Onde che quefti foil nello flato prefente si movono verò le Valli con tardifimo movimento, e la loro altezza non dinota vera grandezza di corpo

Altezra rigurgitata del Riolo-

estate -

ollel see b o i d'acque. Trasportiamo ora il pensere al nostro canale di scolo, nieure impediro da rigurghi, e con una pendenza straordinaria, a' canali di scolo, cioè più d'once 10, per miglio, e capiremo facilmente come queste acque medesime debbano decorrere in assis scarsa altezza.



### APPENDICE

Dello scolo più universale sino al Mare.

### SOMMARIO.

Utilità d'uno scolo più universale produngate sono al Mare, per oficiugare le pianure Ravvegnane più basse. Problema dello scolo delle-Campagne di Fisi inondate. Scioglimento datone dal Casselli. Applicazione al caso nostro. Socco dello scolo in Mare molto più basse di quello in Primaro. Basseza della sociatura quanto conferisca alla felicità degli scoli ancer più lontani. Ostervazione del Castelli, obe conferma la sessa della dostrina. Avvertimento del Guglieimini interna a più festi uniti i un solo alveo.

LIN qui pare a noi d'avere, per così dire, alla lettera soddisfatto alla nostra commissione, ed istruzione. Ma non possiamo astenerci di far noto all' EE. VV., che allora ci parrebbe perfetta la nostra offequiofa rapprefentanza, quando fi fosse potuto estendere il nostro nuovo canale di scolo ad isboccare libero nel Mare, tra la foce del Primaro, e quella del Lamone, prolungandolo per altre 22. miglia., con una caduta molto maggiore, fenza rimetterlo troppo presto nel Primaro medefimo, per mezzo della descritta cateratta, che si è destinara allo sbocco del canale della Beccara. In questo parere siamo senza molta pena convenuti turti e tre per la somma utilità, e neceffità di poter' asciugare tutte le più depresse Valli Ravegnane, il fondo delle quali è bensì più baffo del pelo di Primaro alla Beccara, anche nella fua magrezza, ma è affai più alto del pelo baffo del Mare. Proporremo adunque in quest' Appendice, separatamente dal precedente Piano, il nostro pensiere, qualunque siasi, e daremo un cenno de' fuoi fondamenti, acciocchè, quand'anche ora non possa eseguirsi, per doversi dar luogo alle operazioni più premurose, somministri almeno un qualche buon lume ne' tempi avvenire. Certi pensamenti, e progetti sono appunto come i semi, i quali si debbono stare sotterra per qualche tempo, e come dimenticati, per potervi germogliare, e dare il frutto nelle proprie loro stagioni . Verrà tempo che si elaminerà più addentro codesto prolungamento di scolo più univerfale , dopo inalveato il Reno , ed altri torrenti in Primaro .

Soppiamo benifimo, clie a primo feohiro parta una novità. Li quale per l'addietto ad altri non è caduta in mente. Ma rifondalamo che tutti gli altri Scrittori non ebbero altra mira, che di rifanare le fuperiori Campagne più alte del Poggio, di Malalbergo, di Dugliolo &c., e di dare a queste lo feolo. Ma poi non penfarono allora a preparare lo feolo alle Valli più baffe di Lugo, di Fufignano, di Buomacquitto, di Medicina, di Durazzo, della Corla, di Marmotra, di Argenta. Or se a queste ancora si può dare la falure, chi vorrà vierato è

Noi pertanto, dopo aver efaminati attentamente i Profili della livellazione Conti, e con la scorta de' più classici Autori d'Idrometria. giudichiamo affolutamente, che non altrimenti possa darsi la cadutaalle acque chiare di queste Valli, che con uno scolo reale prolungato fino allo sbocco ful pelo del Mare. Il cafo, che quì fi tratta, non è senza esempio , ed anzi è quello stesso in termini , che si deliberò a' tempi del celebre Abate Castelli . Trattavasi di dare lo scolo alle Campagne inondate di Pifa . Queste scaricavano le loro acque chiare in un gran Canale, che chiamavasi Fiume morto, e cercavasi tra si Periti, se a codesto canale di scolo si dovesse dare lo sbocco immediaramente nel fiume corrente del Serchio, ovvero, se al fine principale dell'asciugamento di quelle basse Campagne più convenisse it portarne innanzi lo sbocco fino al Mare. Ed ecco, che il problema d'allora è lo stessissimo con quello, che trattasi in oggi, se al fosso reale de' scoti convenga darsi lo sbocco nel Primaro alla Beco cara, oppure, con guadagno di affai maggior cadura, trasportarfi lo stesso sbocco al Mare.

Al problema rispole così l'Abare Castelli nella dottissima lerera, ch'egli ferisse al P. Francesco di Sciuseppe — In escuriore del comandamento, the mi face V. P., d'ordine del Seremssimo Principe Leopaldomio Signere, che io devessi dire il mio parere interno alla obeccatalira di bitamento e, se si debba mettere in Mare: "ovvere in Serechio; io dico, che mi trevai già 18. anni sono in circa, quando la medossima becca su aperta in Mare, e servata quella del Serebio; la quale operazione su si stato per rimediare alla grande invondazione, che si faceva in sutto quel passe ex piano di Psia, che resta i sutto quel passe, expinano di Psia, che resta i sutto quel passe, expinano di Psia, che resta sutto quel passe expinano di Psia, che resta si sutto quel passe, est il fiume del Serebio; il qual piano rimaneva sempre sott acqua, in modo che non solo l'inverso, ma anco gian parte dell'Estate quelle Campagne venivano copente dalla cegua, e de glerivamente aperta che si ula bocca di Fiume morto in Mare, siniste il passe rimasse libero dalle acque, e di

ed ascintto con grandifima foddisfazione degli Interestati in quelle Campagne = . E qui molto acutamente il Castelli ci porge un vero criterio, per discernere in sì fatte deliberazioni il parere de' giusti estimatori delle cose, dal falso, ed ingannevole di quelli, che vogliono perperuare la pubblica calamità in pro loro; e però egli foggiunfe : = E quì mi pare cosa degna d'essere avvertita , che per lo più tutti quelli, che posseggono beni in quel paese, vorrebbero, che la. bocca di Fiume morto flesse aperta in Mare; e quelli , che la vorrebbero apersa in Sercbio, sono persone, che non vi hanno altro intereffe, che di guadagnare, con far spefe di comandamenti, ed alsro &c. = Il Mondo cammina sempre sulle stelle ruote, e dalle stelle passioni ricevono il movimento i sempre nuovi contrasti . Ma il Castelli prosiegue a rendere del suo parere quella medesima ragione, che tutta si consa al nostro proposito di voler portare lo sbocco dello scolo, non al Primaro, ma in Mare, e scrive così: = Imperocchè l'altezza delle acque di quelle pianure viene regolata dall'altezza delle acque nella sboccatura di Fiume morto; cioè, essendo le acque alla sboccatura alta, ancora le acque s'alzano nelle Campagne, e quando le acque alla sboccatura fono haffe, fi abbaffano ancora le acque nella Campagna; ne basta dire , che lo ssogo di Fiume morto sia continuo; ma bisogna dire, che sia bassissimo (sicche secondo il Castelli la felicità d'uno scolo generale riducesi tutta alla bassezza da procurarsi alla sua sboccatura). Ora, quando il Fiume morto terminasse in Sercbio, chiara cosa è, che terminerebbe in alto, e di mano in mano, che il Serchio abbanda più d'acqua, e fi alza, è necessa-. rio, che ancora Fiume morto abbia più alto il suo livello, in conseguenza mantenga più alte le acque nella Campagna . Anzi nonpotendofi mai in tempo alcuno trovare le acque del Sercbio, per magro che fia (come fra noi il Primaro) tanto baffo di livello, quant'è il Mare, che è luogo baffiffimo delle acque, ne fegue, che mai inqualfivoglia tempo dell'anno, le acque di Fiume morto, mentre terminastero in Serchio , non sarebbero tanto basse , quanto arrivano a shaffarfi, quando il medefimo Fiume morto termina in Mare = . Il Castelli in questo luogo fassi a sciogliere una frivola difficoltà, che gli venne moffa contro da altri Periti, e che potrebbe da taluno muoversi ancora contro il nostro progetto, e risponde così = . Egli ? ben vero , che la bocca di Fiume morto aperta in Mare è foggetta all'incomodo di ferrarfi per l'impeto de venti . Ma qui è necessario usar diligenza d'aprirla; la qual cosa si sa facilmente contagliare un poco quell' arena che refta nella bocca , quietato che. fia

152

sia il vento, e basta farci un fosetto largo poco più di due palmi ; perchè cominciando l'acqua a scorrervi , porta via in poche prequell' arena, e seguirà un fosso profondo, e largo, che smaltisce tutta l'acqua dei piani in pochissimo tempo . Ed io mi ritrovai infatto , che essendo stata rimessa dalla furia del libeccio una gran quantità d' arena in bocca di Fiume morto, fatto fare che io ebbi il fossetto una mattina, poco avanti il mezzo giorno, i apri una bocca larga 40. braccia, con fondo notabile, in modo che l'acqua, la quale avea già ingombrata tutta la Campagna, scorse via inmeno di tre giorni, e lasciò libero, ed asciutto il paese con maraviglia di tutti: Si trovò presente a questo fatto sopra il luogo steffo, nel medefimo giorno, che s'aperfe, il Serenissimo Gran Duca, la Serenissima Arciduchessa Madre, tutto il Magistrato de Fossi, e tutti videro molto bene, che non fu mai possibile, che una barchetta armata di otto remi , che era venuta di Livorno , per servire il Serenissimo Gran Duca , potesse superare la corrente , ed avanzarsi dentro Fiume morto . E la Serenissima, la quale era venuta conpensiero di far serrare la detta bocca in Mare , ed aprire quella. in Serchio, mutò parere, ordinando, che si lasciasse aperta in Mare , come fu eseguito . Tanto è vero , che Segnius irritant animos demissa per aures, quam qua sunt oculis subjecta fidelibus = . Che molti proclivi a contraddire, se si ritrovassero sul posto ad osservare co' propri occhi gli effetti del corfo delle acque, si ricrederebbero delle false loro persuasioni.

Abbiam voluto ampiamente esporre, non solamente il parere, ma la dottrina chiariffima del Castelli, e le risposte sue alle opposizioni, che gli furono fatte, perchè da tutti s'intenda, che lo sbocco molto più basso in Mare del progettato nostro canale di tutti gli scoli sarà sempre da preferirfi a quello più alto nel Primaro alla Beccara. E qui non si creda già, che questo prolungamento del fosso reale in Mare fiafi da noi introdotto foltanto a favore di Ravenna, e per dare lo scolo alle sue più basse Valli meno distanti dal Mare. No certamenre; ma abbiamo inteso di preparare con ciò uno scolo più libero, più declive, e più baffo ancora, alle Campagne più lontane di Dugliolo, delle Brugiate, di Malalbergo &c. Perchè è Massima del Castelli, e Massima verissima, che qualunque, ancorchè piccolo guadagno di baffezza, fi faccia allo sbocco in Mare, quelto va ricrescendo all'insù in parti molto più lontane, con abbassamento molto maggiore del medefimo fcolo, e del fuo pelo. Onde un tale prolungamento del fosso al Mare sarebbe od ugualmente, o fosse più vantagraggiofo alle Campagne Bolognesi, e Ferraresi, che alle Ravegnane. Il Castelli nella citata lettera si apre la via ad una dottrina più recondita, e meno offervara, con queste parole = Quello, che bo desso fin qui , è affai chiaro, ed intelligibile da sutti quelli , che banno qualche notizia, e mediocre ingegno in queste materie; ma quello, che fono per proporre da qui avanti, fono ben molto ficure che sarà inteso da V. R.; ma parrà strano, ed inverisimile a molti. = Entra poi egli ad applicare al fosso de' scoli delle Campagne di Pila, che chiamali Fiume moreo, quella fua Massima generale cavara dall'offervazione di rutt'i fiumi, e canali d'acque, che sboccano in Mare. Premette egli adunque doversi fare gran stima d'ogni poco d'alzamento, e sbassamento d'acque alla marina in fiume morto ; perchè questi alzamenti, e sbassamenti, ancorchè sieno tenuialla marina, in ogni modo operano, e fono accompagnati da notabili alzamenti, e sbaffamenti dentro terra, e lontano dalla marina. Si dichiara poi egli con l'offervazione di tutt' i fiumi, i quali in distanza dalla foce in Mare accelerano il loro corso, e con altezze sempre minori vanno a spianarsi sul suo pelo. Si restringe ad un' esempio preso dal siro medesimo, dov'era nara la controversia, cioè all' esempio dell'Arno, nel quale sopravvenendo una Piena, che lo faccia crescere sopra la sua altezza ordinaria dentro Pisa, sei, o sette braccia, quest' altezza della medesima Piena riesce sempre minore, quanto più si accosta alla marine, ove non farà rialzato il medesimo fiume a fatica mezzo braccio, e meno ancora. Dal che ne deduce egli per necessaria conseguenza, che se alcuno informato di questo accidente si ritrovasse alla marina, non sapendo altro di quello, che accade in Pifa, e vedesse rialzato il fiume d'Arno per una Piena mezzo braccio, potrebbe di ficuro inferire il medefimo fiume alzato in Pila quelle sei, o sette braccia. Da questo accidente comune a tutte le acque, che sboccano in Mare, conchiude nella medefima lettera il Castelli = Esere necessario senere grandissimo conto d'ogni poco d'alzamento, che fa il fiume morto alla marina per isboccare in Serchio. Perchè, quando bene l'alzamento del fiume morto per dover sgorgare le sue acque in Serchio verso la marina fosse. folo un quarto di braccio , potremo molto bene effere ficuri , che tontano dalla marina intorno a Pifa, e fopra quelle Campagne l'alzamento farà molto maggiore, e riuscirà due e tre braccia ; e perchè il Paese è basso, tale alzamento opererà una continua inondazione delle Campagne, = come faceva, prima che il Castelli facesse aprire la sua bocca in Mare. Finalmente il lodato Scrittore

con-

conserma titus questa sua dottrina con un fatto accadutogli; e dice così. = gui is potrei addure un caso billissuo ecoso a me nella Campagna di Roma, vicino alla marina, veco cassinga un pansano della condistione della aque di Pisa, e mi rigici l'impresa, ibassando le acque nel sito lore alla marina, filo tre palmi, ed in ogni modo nel pantano si ibassano più di guindici potoni.

L'applicazione di quelta dottrina, e di quelti fatti al caso nostro, quanto è facile, altrettanto è convincente, Imperocchè egli è manifesto, che lo sbocco del fosso reale di tutti gli scoli superiori in Primaro alla Beccara riuscirebbe più alto di alquanti piedi dello sbocco ful pelo baffo del Mare. E' inoltre palefe, che il fondo del canale prolungaro al Mare avrebbe anche nel tratto superiore maggiore profondità del medelimo canale, quando sosse condotto ad isboccare nel Primaro, e finalmente è certiflimo, che il pelo delle acque del canale di scolo con lo sbocco in Mare acquifterebbe nel fito della-Beccara maggiore abbaffamento di quello, che s' abbia il pelo di Primaro nel luogo medefimo, ed in qualunque suo stato. Adunque si deduce, che codesto canale di tutti gli scoli sboccando in Mare acquisterà un molto maggior vantaggio di abbassamento e del suo pelo , e del suo fondo fino alla Botte forto l'Idice, e farà molto più idoneo ad asciugare le Valli tutte di Barigella, di Dugliolo, e delle Brugiate. Ed ecco, che lo scolo universale condotto fino al Mare per canale separato dal Po di Primaro unirebbe e Ravennati, e Bolognefi, e Ferrarefi in un folo intereffe comune di asciugare molto più facilmente tutte le loro paludi . Sebbene quanti altri esempi potremmo qui addurre de' canali di scolo prolungati per molte miglia fino al Mare, e separati de fiumi principali, i quali avendo il loro letto più alto delle Campagne non potrebbero ricevere le acque chiare delle medesime. Ma il fin qui detto può bastare a far comprendere di quanta utilità sia per essere au tutte le Provincie, che dal Mare si conduca all' insù il sosso reale di tutti gli scoli, e conchiudiamo con un'avvertimento gewerale, che ci dà il Guglielmini nell'Opera della natura de' fiumi al Capo XI., ove tratta degli scoli delle Campagne, e delle k to regole, con queste parole = Si dee dunque avvertire all'alnamento del pelo, che possono fare nel condotto tutte le acque unise: E quando effo resti in istato di non rendersi nocivo a veruno, quante più acque s' uni cono , tanto è più utile ; perchè , oltre il

con-

-

eorfumare memo di terremo, ed il mon interfetare la Campagnacon tanti condetti, i uniferon altreti più borfe in an filo intereffi,
ciet alla manutenzione dell'alvoe di fecho, che riefee meno difpendiofa a particulari. Bifogna adunque, quando fi tratta di aggiuguere nuevo acqua ad un tomotto di fecho, re fubite rigettula propofizione, ne fubito approvarlas ma beni ponderare gli effetti, the ne pofino fuccedere, e rivvennatili, mettere in bilactia
i vantaggi; ed i progiudizi, che fe ne pofino ricevere i efecundo
la prevalenza o degli ami, o degli altri, rifeverfi, o ad ammettere la propoficione con quità o a rigettarla con giufizia i evado la difofizione della legge obblighi la parte inferiore a ricevere
le acque, tatto che nuevo, della faperiore, anche con progiudizio,
penfare a que ripicphi, che pofinos tegliere, o almeno fiminuire il
danno, fra quasi mon ha piccula parte la dilatazione dell'alveo
del condatte. = Fin qui il Guglichimi.

Quanto poi a divisare partitamente il modo di dar' esecuzione al prolungamento di questo scolo sino al Mare, noi ci siamo già premuniti di tuere le offervazioni, e mifure necessirie ad estendere il detto canale al termine ideato. Abbiamo prese sicure livellazioni, e composto altro nuovo Profilo per determinare l'altezza de' fondi del Senio, del Santerno, del Sillaro, della Quaderna, per rapporto alla comune orizontale, e stabilirne il sicuro passaggio per Botti sotterrance; ayvertendo, che le foglie delle Botti, cominciando da quella dell'Idice all'insù, sono tutte fissare in que' punti, che corrispondono allo scolo universale portato fino al Mare; e però non vi sarà alcun bisogno di niente alterare il fondo del canale già fatto fino alla Beccara, quando fi ponga mano a tutto il progetto. Non abbiamo osato di farne qui una distesa Relazione, per non uscire dai limiti della noftra commissione. Soltanto se n'è fatto quel cenno, che basta per attendere le deliberazioni ultime dell'EE. VV., alle quali noi confecriamo la nostra più divota ubbidienza.



#### AVVERTENZA GENERALE.

In un'affare d'acque cotanto valto, e compreso da svariatissime circoftanze, e foggetto a continue alterazioni, come sempre avviene a fiumi disalveati, sarebbe o grande imprudenza, o difetto di perizia il voler pretendere di poter' ora suggerire tutt' i modi pratici delle operazioni nell'atto dell'esecuzione, e l'ultima individua determizione della qualità, e quantità de' ripari. Sappiamo che la perfezione del regolamento de' fiumi non può prescriversi altrimenti, che ful posto, e nell'atto di tentare la natura col lavoro, ove si può far' uso di quelle circostanze di sito, di declività, di altezza, e d'altre, le quali prima erano ignore allo Scrittore, e che danno all'operatalvolta una ficurezza maggiore di quella, che prima cercavali con più operoli provvedimenti. Rimettiamo adunque, come s'è detto ful principio della feconda Parte del nostro Progetto, rimettiamo all'accorgimento del Direttore la scelta di que' più facili ripieghi , che di mano in mano gli verranno scoperti dalla natura de'luoghi, e delle acque. Imperocchè, per quanto spetta all'esecuzione, abbiamo bensì giudicato effere nostro dovere l'esporne alquanti de' più noti, e ficuri nella pratica dell'inalveazione de' fiumi; ma molti altri forfe ancor più vantaggiofi partiti ci verrebbero alla meme, quando da noi medefimi fi metteffe mano all' efecuzione o della direzione degli scoli, o dell'inalveamento del Reno, o dello stabilimento delle sue arginature. Non vogliamo perranto limitare al Direttore il modo dell'esecuzione, o far sì, che un'Opera ranto interessante. venga defraudata da que migliori penfamenti, che fogliono cadere in men e a chi nell'arto del lavoro s'avvede dei mezzi più favorevoli per secondare la natura o nella situazione delle arginature, o nella preferenza d'una operazione ad un'altra nell'ordine del tempo.



EPI-



# EPILOGO

DE' VANTAGGI DEL PIANO GENERALE.

## E METODO

DELLE OPERAZIONI DA PREMETTERSI ORDINATAMENTE
L'UNA ALL'ALTRA IN QUELLA SERIE D'ANNI, CHE
RICHIEDERA' LA PERFETTA INALVEAZIONE
DI RENO SINO AL MARE.

lacerà certamente all' EE. VV., che fotto un folo punto di vista qui fi fottopongano, e fi raccolgano in un breve prospetto tutt'i più rilevanti vantaggi del nostro Piano . Sappiamo , che nelle deliberazioni umane, non l'orrimo, che non può aversi giammai, ma il solo bene prevalente si è quello, che ci dà la regola di preferenza tra molti partiti . Il Piano da noi proposto dell'inalveazione di Reno, e degli altri Influenti è tale, che, fe si considera l'utilità, si restituisce allo Stato Pontificio un gran paese di muova conquista, quanto alla primitiva sua serrilità, dopo la perdita fattane. cento cinquant' anni fa : Se si considera la facilità della esecuzione, non altro fi prescrive che di persezionare con l'arre l'inalveazione già incominciata dalla natura del fiume : Se si riflette al carico delle spese, queste saranno assai collerabili, perchè riparrite per necessità in una serie d'anni, ed immediatamente risarcite con usura dalla fertilità di quelle terre , le quali fi verranno afciugando anno per anno, nel progresso delle operazioni. Il nostro Progetto ci pare benefico a tutti, ed egualmente tende a togliere le inondazioni da Territori delle tre danneggiate Provincie di Ferrara, di Bologna;

e di Ravenna; e di quest' ultima pensiamo ancora di poter' asciugare que' stagni immensi alimentati dall' espansioni di Primaro, e dascoli impediti.

Ciò quanto alla generalità del Progetto. Ma per accoltarci ora alle fue particolarità, abbiamo quì un vantaggio, che non può aver luogo in ogni altra linea di nuova inalveazione; ed è, che qualfiliaparte, ed operazione da noi prescritta, l'una separatamente dall'altra, è da se utilissima, e niente azzardosa; e ciascuna, almeno delle primarie operazioni, può eseguirsi senza l'accompagnamento delle altre, quando così convenga di fare, e di dare respiro dalle spese alle Provincie. Onde nel nostro Piano non si entra in un'impegno arduo da non poterne uscire con frutto, senza vederci costretti a continuarlo frettolofamente dal Mare fino al principio della nuova diversione, col dispendio di que' tanti milioni di scudi, che si calcolavano una volta, e Dio fa, se que calcoli fatti al lume delle sole specolazioni ful tavolino di Rudio reggeffero alle prove de' fatti ful campo d'una inalveazione cotanto operofa. Or codesta libertà di poter sempre far buon' uso dell' inalyeazione già incominciata dalla natura del fiume, e di poter ripartire i provvedimenti a misura delle forze delle Provincie, e di promovere, anno per anno, la loro falvezza con un carico sempre comportabile, e sempre utile, fino al conseguimento del fine propoftoci: Chi non fa, che ciò è l'oggetto importantisimo di chi presiede al governo de' Popoli, acciocchè il rimedio non divenga talvolta peggiore del male, come farebbe certamente avvenuto nell'efeguimento di alcuno de' tanti progetti, che si sono altre volte ideati. Spieghiamoci nel caso nostro con qualche esempio.

Primicramente nel noftoo Piano facciam buon' tuo di cutte quelle grandiofilime fpefe già fatte nella coftruzione del Cavo Benedettino, il quale nella mattima fita parte è tuttavis fittifictnee, come s' è detro ; laddove in tutti gli altri progetti quelto fi abbandona con perditadi un' Opera grande, utilifitan, e do ortimanente pentita, se di efiguita. E quando fi fermaffe qui il progetto della noftra tiparazione, nè precedeffe più innatazi, quanto gran bene fe ne deriverebbe da une bila parte del medefimo, non meno per l'inalvezzione molto più ficura della Savena nel Cavo Benedettino, che per l'unione de fitumi ad licavarne più profondatmene il fiuo alvo, e per l'acliquamento di tutta la Valle di Gaindazzlo: Se poi l'EE, VV. mosfe da una giu-fla compatione dell'infeltice flato delle tre note Valli inondate d'alcio il impediti fi piegaffero a concedere loro finalmente l'aprimento della Botte forto l'Idice, e del nuovo canale di fcolo: Questa fareba

be bensi una piecola parte del noftro Piano, ma non piecola milirà alla Provincia. Quante miglia quadrate di paefe il refituirebbero al la coltura con una lola operazione! A quante famiglie defoiate fi darebbe vita, e foftegno! Lo fletfo diciaf d'altre operazioni, che compognoni il nofto Progetro. Ciafcuna può effere preficelta a piacimento, più in un tempo, che in un'altro, e fempre con frutto. Ed abbenche all'EEE VV. Ria egualmente a cuore il bene di tutti, purula libertà della fectta apre il luogo a quell'ordine di giultizia, che fa anticipare il provvedimento a chi ha quel folo merito d'effere il più mifero di tutti, e più vicino a perire.

S'aggingne, che in quella forma fi procede con ogni ficurezza. Quallifia operazione feparatamente efeguita, fervirà di modello, di fiperimento, di ficurrà per la feguence da farfi. Ciò che gran lume fuol

dare a' Direttori dell' Opera.

Le spese poi, che si propongono, sono tollerabili dalle forze delle Provincie, ed il pelo è tofto accompagnato dal frutto presente. Non fi tratta qui di fare grandi scavamenti, con l'opera de lavoratori. Noi applichiamo le forze del fiume ad iscavarsi l'alveo, a formarsi le rive con le colmate, a trasportare la terra, dove sa bisogno. Nel nostro Piano il principale Attore , Fabbriciere , Lavoratore è il Reno medesimo, ed a spese sue nella massima parte dee persezionarsi la fua medefima incominciata inalveazione. Turti questi, e tanti altri vantaggi non possono aver luogo in qualunque altra linea di nuova. inalveazione, delle tante superiori, le quali fin' ora se ne sono prodotte . Da qualunque di queste non può ricavarsene frutto alcuno , se non dopo compiuta tutta quanta l'inalveazione manofatta, e dopo immensa spesa, e sempre con quell'incertezza, dalla quale vengono accompagnate tutte le nuove , e gran diversioni de' fiumi . Nel nostro Piano poi , senza bisogno di far nuovo cavamento sino al Mare, lasciam decorrere il Reno, dove già vi si è introdotto tutto con gli altri fiumi nel canale di Primaro, e dove vi è ito tanti secoli prima, con un ramo di Po grande, e soltanto qui prescriviamo quella sorta di ripari , i quali sono comuni a tutt' i fiumi ; onde una discretissima somma di danaro da ripartirsi in pochi anni ci darà persezionata l'opera medefima della natura.

Patitam' ora ad un' altra più intereflante confiderazione. Siccome le defectitte operazioni nella feconda Parte del noltro Progetto n'e debbono, n'è potiono efeguirit tutte in un tempo; così ci venne ordinato dall' EE. VV., che da noi fi dichiaraffe qual mecodo ci pareffe il più acconcio nel preferire l'una all'altra nell'ordine dell'efecusiono., Noi ubbidiremo anche in quella parte a' veneratifirmi comandamenti dell' EE. VV.: Subordiniamo però il metodo nostro idrostatico a quelle più alte confiderazioni , le quali dal fuperiore intendimento dell'EE, VV. possono pigliarsi di mira nel dare la preferenza del temno più all' una, che all' altra riparazione.

1º. Giacchè la Sagra Congregazione si è palesara giustamente sensibile alla calamità delle tre note Valli, e già proclive a dar loro un compenío equivalente all'antico scolo perduto in grazia del Cavo Benedettino, e della diversione dell' Idice da Marmorta; pare a noi che la prima a deliberarsi esser debba, l'operazione di dar passaggio a loro scoli sorro l' Idice coll'usaro ripiego della Botte sotterranea, secon-

do quel regolamento, che si è già dichiarato.

2º. Non può dubitarfi che la riparazione del Cavo Benedettino fia la base di tutta la generale riordinazione del Reno disalveato. Di qui dipende la presa della Rotta di Savena, e la sua restituzione nel medefimo Cavo già prima abilitato a riceverla: Di qui dipende che il Repo di nuovo unito alla Savena, ed all' Idice fi porti ad isboccare. dal Cavo Benedettino nel Primaro al Morgone; e da questo comune sbocco de' tre fiumi dipende, che il Cavedone di Marrara possatrasportarsi al Morgone, come si è detto; e quindi tagliarsi la comunicazione del Reno col Primaro morto in quella parte, con afficurare per 8, miglia da ogni irruzione di Reno l'argine finistro del Polefine, e le terre Ferraresi inondate alla destra.

3°. Mentre fi staranno facendo superiormente queste operazioni , si verrà disponendo il Primaro ad una più compiuta, e solida inalyeazione . Si alzerà contemporaneamente l'argine finistro per 4. piedi di più, e se gli darà molto maggior base, e scarpa, con que' ripari alle corrosioni, che sogliono praticarsi, massimamente da' Molini di Filo alla Chiavica d'Umana. Si continuerà l'argine deltro dallo sbocco della Beccara fino al fosso vecchio; e se in qualche luogo parrà convenirsi un qualche maggiore allargamento dell'alveo di Primaro, farà sempre ottimamente fatto ; purchè la dilarazione fi prenda dalla. riva deltra, e bafterà di quando in quando, in vicinanza delle Piene, con zappe scommoverla, scomporla, ed abilitarla sempre più ad. essere corrosa dalle correnti delle Piene. Nè da questa operazione di più facile dilatazione dell'alveo alla destra potranno temera riempimenti, ed alzamento di fondo. Imperocchè quando dall'arginarura destra si contengano nel Primaro le Piene tutte de' fiumi Influenti, e molto più quando nel Primaro fi rimetta il Lamone, le fue correnti più vive, più vigorole, trasporteranno al Mare tutti que'

massi di terra, che nell'escrescenze del fiume diroccheranno giù dalle rive a tal fine trinciate dalle zappe, e preparate alla corrosione.

- 4º. La dilatazione del Cavo fuperiore già incominciato dal Reno medefinso dalla Rotta Panfili fino al Poggio, e le due già deferitte arginature, il accome non hanno alcuna dipendenza con le operazioni poc' anzi mentovate; così se ne rimette al Direttore l'arbitrio di cominciarle, e di profegiuirle, quando, e come parrà convenirii alla necessità di reltituire un tanto paese alla primiera fertilità; essendosi quivi già fante le colmate oltre il bisogno.
- 5°. Anche tutte le operazioni fuperiori al Cavo Benedettino potranno efeguirfi in qualfivoglia tempo; perchè quefte fono indipendenti dalle altre.
- 6°. Quando fiafi inalveato, ed arginato il Reno dalla Rotta Panfili fino al canale della Via Nuova, allota ii portà applicare il penfiere, o l'opera illa continuazione del canale di colo dalla Botte fotto i' Idice, procedendo all' insiì, fino allo Scor/aro, per ifcaricare le acque chiare di tutta la deftra riva fuperiore di Reno; come s'è dichiarato nella terza Parte.
- 7º Finalmente per asciugare tutte le Valli Ravegnane si potrà porremano all'ultimo importantissimo scolo dal Mare sino a congiungersi col canale della Beccara.
- Ed eccoci finalmente al compimento d'un Piano, il quale appena comparirà al Pubblico, farà contraflato . E da chi è dal Reno; no, nè dalla natura del fiume; che nazi le fue Piene, le fue torbide militeranno a favore de'noftri difegni. Ma dagli Uomini; aì, che ci verarà tutto il contraflo, e da quegli Uomini, i quali o per intereffe, o per fazione hanno già prefo partiro. Quefi non fi acquieteratano giammai. Il paffato ci è indovino del futuro. Quel che s' è fatto per no cinquant' anni, fi vorar 'innovare anche in oggi. Le fazioni, le difordite fono le medefime, che le antiche. Non così toflo ufcirà alla luce il noftro concorde Partere, che ci fi chiuderà contro un nembo di dicerte, di libretti, di lettere, di nuove rificafioni, e per fino i pubblici fogli delle novelle fi faranno ragionare, da Idroflusici.
- Noi però avvertiamo fin d'ora i nottri finuri Contradditrori, che flano pur di buon animo, che ferivano liberamente, e fenza tema; perchè noi non c'inquiercemo punto di quello popolare allarme, edaremo ad effi di buona voglia il contento d'una vittoria immaginaria, e del non effetti da noi fatta la menoma riipotta alle dicerie, che preparano.

Nè all'opposto potranno querelassi, che loro non si risponda; che non si rimandino soddisteri almeno ; che non siano stati nuovamento midiri si guidzio formale. Queste querele sono anticaglie rovinose, già seposte nel passiti giudizi. E che è Non sono mica tre mesi; ma sono cento cinquan' anni, che pazientemente si odono, si ammettono gli stessi ricorsi, e si ridicono le medessime opposizioni. Balta poi così a quella rigorosa giustizia, a quella imparzialità, e conditendenza, che debbono professire i si qualici. Tutto il di più sarche prevaticazione. Dopo cento cinquant' anni d'esame di questa. Causa la sentenza non portà diri precipiata. A che pro voler tuttavita etterate le proprie, e le altrui calamità.

Frattanto per ubbidire a veneratifimi comandamenti dell' EE. VV., noi prefentiamo Loro il nostro Parere, e non ripiglieremo più la penoni an mano, fuorchè per nouvamente ubbidire a quanto ci fosse impostro dall' EE. VV. o di meglio illustrare qualche parte del nostro Progetto, o di dar feioglimento a qualche difficoltà. I foli Vostri cenni faramo a noi norma, e legge, e del nostro filenzio, e dello scrivere più oltre in quetta Causa, la qualet può dirsi terminata, quanto alla ragione, ma quano all' infinetibilità del partiri, farebe cierna.

Antonio Lecchi della Compagnia di Gesù Matematico delle LL.MM. II.

Tommaso Temanza Architetto della Serenissima Repubblica di Venezia.

Giovanni Verace Architetto di S. A. R. il Gran Duca di Toscana.

## lla Mappa rilevata, e con-Visita dell'Emin<sup>me</sup> Conti ¿cata al Progetto de'tre Periti

del Reno dalla Rotta Panfilj fino al lettino.

NESE

del Reno unito con Savena, e Idice nedettino fino al Morgone. En Ia foce della Beccara

RA Il Idice.

RE Ja Savena.

Canal Naviglio

ripa del Primaro dal Morgone fino lla Beccara a difesa delle espansio-

a destra della Beccara dal suo sbocco





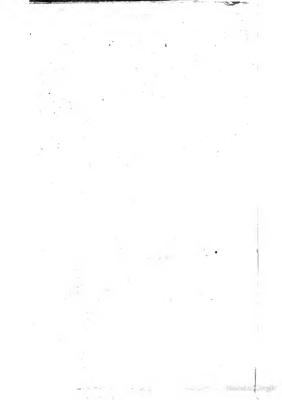







